

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





2600 E8. 22.



Vet. Stal. III A. 106



# PARNASO ITALIANO

OVVERO

RACCOLTA DE POETI

### CLASSICI ITALIANI

D'ogni genere d'ogni età d'ogni metro e del più scelto tra gli onimi, diligentemente riveduti sugli originali più accreditati, e adornati di figure in rame.

T O M O XXIL

Non porla mai di tutti il nome dirti:

Che non uomini pur, ma Dei gran parte

Empion del bosco de gli ombros mirti.

Petr. Trionf. I. d'amore.

ORLANDO
FURIOSO
DIM.
LODOVICO
ARIOSTO



VENEZIA MDCCLXXXV PRESSO ANTONIO ZATTAE FIGLI Con Licenza de Superiori e Privilegio. Non manchi in noi contrizione e fede,
E di pregar con purità di mente,
Che Dio non può mancarci di mercede.
C. IV. de le Fate.

# A' SUOI AMICI

#### ARDREA RUBBI.

Iacciari, correst amici, ch'io chiami l' Ariosto il poeta dell'immaginazione: il Taslo il poeta dell' intellesto. Se tutti e due son collocati mella lor nicchia, grandeggiano, e danno ai rignardanti onorato e dolce spettacolo . L' Ariofto è vario incerto fecondo, come varia incerta feconda è la divinità che lo regge. Ardiso ne fini quatri, vivace nelle sue tinte, inaquale ma armonico nelle sue proporzioni, quanto accessibile a comprendersi. tanso difficule ad imitars. La sua novied rende piano ciò che inmagina di più forte. Inspira de fue qualità a quelli ch'egli dipinge, e a chi contempla le fue pitture. Affronta i pericoli, ne mai finisca, se non gli ha superati. Or politico or morate or guerriero or conversevole ora galante; ma sempre graso, anche

nel suo stesso disordine; ma sempre grande, anche nelle sue piccolezze. Tale è l'effetto d'una fantasia eloquente e dotta, che lo anima e il fa poeta. Il Tasso ha gli avvantaggi del sangue freddo; una lenta capacità, un passo sicuro. Si fa un piano della sua poesia, dispone ogni cosa al suo fine, e fugge percià i pericoli del precipizio. Attivo quanto dev' esferlo, nulla obblia d'utile, nulla fa di superfluo; soddisfa ugualmente al piacere comune, che al proprio genio. Senza slanci straordinari si porta alle grandi non meno che alle piccole cose. Si dimentica d'aver fatto l' Aminta, quando intraprende la Gerusalemme; crede che l'arte possa più in questo, come la natura più in quello. Studia il calcolo della ragione con quello del metro e dell'armonia. Fa un' opera filosofica e regolare, lavorando sempre la poesia sul modello dell'umano intelletto .

Aggiungete all'uno e all'altro la poessa del cuore; ed eccovi i due maggiori poeti Italiani. Io ho deciso a mio modo. E lecito a voi pure, cortesi amici, il decider meglio di me. Aggiungo nel sine due indici, l'uno delle materie, l'altro delle similitudini. E mi vi raccomando.

#### NOI RIFORMATORI »

#### Dello Studio di Padova.

Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquistro General del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: Raccolta dell' Opere dei più celebri Poeti Italiani ec. non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni Costumi, concediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Venezia, che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 12. Luglio 1781.

( Alvise Vallaresso Rif. ( Girolamo Ascanio Giustinian K. Rif.

Registrato in Libro a Carte 11. al N. 86.

Davidde Marchesini Seg.

## REGISTRO DE RAMI.

Frontispizio — Pag. 1 — 37 — 104 — 140 180 — 231 — 269 — 315 — 353 386.



Sappi, Rinaldo, il nome mio è lo sdegno, Orl. fur. c. 42

## ORLANDO FURIOSO.

### CANTO QUARANTESIMOSECONDO.

Ual duro freno, o qual ferigno nodo,
Qual, s'esser può, catena di diamante
Farà che l'ira servi ordine e modo,
Che non trascorra oltre al prescritto innante?
Quando persona, che con saldo chiodo
T'abbia già fissa amor nel cor costante,
Tu vegga o per violenza o per inganno.
Patire o disonore o mortal danno?

Orl. furioso . T. V. A.

E s'a crudel, s'ad inumano effetto Quell'impeto talor l'animo svia, Merita scusa; perchè allor del petto Non ha ragione imperio ne balía. Achille, poi che sotto il falso elmetto Vide Patroclo insanguinar la via, D'uccider chi l'uccise non fu sazio, Se nol traca, se non ne facea strazio.

IIÌ.

Invitto Alfonso, fimile ira accese La vostra gente il di che vi percosse La fronte il grave sasso, e sì v'osses, Ch'ognun penso che l'alma gita sosse: L'accese in tal furor, che non disese Vostri nemici argine o mura o sosse. Che non sossemo insieme cutti morti, Senza lasciar chi la novella porti.

IV.

Il vedervi cader causò il dolore, Che i vostri a suror mosse e a crudeltade. S'eravate in piè voi, sorse minore Licenza avriano avute le sor spade. Eravi assai, che la Bastia in manco ore V'aveste risornata in potestade, Che tolta in giorni a voi non era stata Da gente Cordovese e di Granata.

#### V.

Forse su da Dio vindice permesso Che vi trovaste a quel caso impedito, Acciò che i crudo e scellerato eccesso Che dianzi fatto avean, sosse punito: Che, poi ch'in lor man vinto si su messo Il miser Vestidel lasso e ferito, Senz' arme su tra cento spade ucciso Dal popol la più parte circonciso.

#### VI.

Ma perch' io vo'concludere, vi dico Che nessun' altra quell' ira pareggia, Quando, fignor, parente, o sozio antico Dinanzi a gli occhi ingiuriar ti veggia. Dunque è ben dritto per sì caro antico Che subit' ira il cor d' Orlando feggia; Che de l'orribil colpo che gli diede Il re Gradasso, morto in terra il vede.

#### VII.

Qual nomade paftor che vedut' abbia Fuggir strisciando l'orrido serpente, Che il figliuol che giocava ne la sabbia, Ucciso gli ha col venenoso dente, Stringe il baston con collera e con rabbia; Tal la spada d'ogni altra più tagliente Stringe con ira il cavalier d'Anglante. Il primo che trovò, su'l se Agramance;

A 2

#### VIII.

Che sanguinoso, e de la spada privo; Con mezzo scudo e con l'elmo disciolto, E ferito in più parti th'io non scrivo, S'era di man di Brandimarte tolto, Come di piè a l'astor sparvier mal vivo, A cui lasciò la coda invido o stolto. Orlando giunse, e mise il colpo giusto Ove il capo si termina col busto.

#### IX.

Sciolto era l'elmo, e disarmato il collo; Sì che lo tagliò netto come un giunco. Cadde, e die nel sabbion l'ultimo crollo Del regnator di Libia il grave trunco. Corse lo spirto a l'acque onde tirollo Caron nel legno suo col graffio adunco. Orlando sopra lui non fi ritarda; Ma trova il Serican con Balisarda.

#### X.

Come vide Gradasso d'Agramante
Cadere il busto dal capo diviso,
Quel ch' accaduto mai non gli era innante;
Tremò nel core, e si smarri nel viso:
E a l'arrivar del cavalier d'Anglante,
Presago del suo mal, parve conquiso.
Per schermo suo partiso alcun non prese,
Quando il colpo mortal sopra gli scese.

1.

#### XI.

Orlando lo ferì nel destro sianco
Sotto l'ultima costa; e il ferro immerso
Nel ventre, un palmo uscì dal lato manco,
Di sangue sin a l'elsa tutto asperso.
Mostro ben che di man su del più franco
E del miglior guerrier de l'universo
Il colpo; ch'un signor condusse a morte,
Di cui non era in Pagania il più sorte.

#### XII.

Di tal vittoria non troppo giojoso
Presto di sella il paladin si getta;
E col viso turbato e lagrimoso
A Brandimarte suo corre a gran fretta.
Gli vede intorno il capo sanguinoso,
L' elmo che par ch'aperto abbia un' accetta.
Se sosse stato fral più che di scorza,
Difeso non l' avria con minor sorza.

#### XIII.

Orlando l'elmo gli levò dal viso, E ritrovò che'l capo fino al naso Fra l'uno e l'altro ciglio era diviso: Ma pur gli è tanto spirto anco rimaso, Che de'suoi falli al re del paradiso Può domandar perdono anzi l'occaso; E confortare il Conte, che le gote Sparge di pianto, a pazienzia puote:

A 3

#### 6 ORLANDO FURIOSO.

#### XIV.

E dirgli: Orlando, sa che ti ricordi Di me ne l'orazion' tue grate a Dio; Nè men ti raccomando la mia Fiordi... Ma dir non potè ligi; e qui finio. E voci e suoni d'angeli concordi Tosto in aria s'udir' che l'alma uscio, La qual disciolta dal corporeo velo Fra dokce melodia sall nel cielo.

#### XV,

Orlando, ancor che far dovea allegrezza
Di sì devoto fine, e sapea certo
Che Brandimarte a la superna altezza
Salito era; che'l ciel gli vide aperto:
Pur da la umana volontade avvezza
Coi fragil' sensi, male era sosserto
Ch' un tal più che fratel gli fosse tolto,
E non aver di pianto umido il volto.

#### XVI.

Sobrin che molto sangue avea perduto, Che gli piovea sul fianco e su le gote, Riverso già gran pezzo era caduto, E aver ne dovea ormai le vene vote. Ancor giacea Olivier, nè riavuto Il piede avea, nè riaver lo puote, Se non ismosso, e de lo star che tanto Gli fece il destrier sopra, mezzo instanto.

#### XVII.

E se'l cognato non venia ad aitarlo, (Sì come lagrimoso era e dolente)
Per se medesmo non potea titrarlo:
E tanta doglia, e tal martir ne sente;
Che, ritratto che l'ebbe, nè a mutarlo
Nè a fermarvisi sopra era possente:
Ed ha insieme la gamba sì stordita,
Che muover non si può, se non si aita.
XVIII.

De la vittoria poco rallegrosse.
Orlando, e troppo gli era acerbo e duro Veder che morto Brandimarte sosse, Nè del cognato molto esser sicuro.
Sobrin che vivea ancora ritrovosse;
Ma poco chiaro avea con molto oscuro;
Che la sua vita per l'uscito sangue.
Era vicina a rimanere esangue.

### XIX.

Lo fece tor, che tutto era sanguigno, il Conte, e medicar diacretamente: E confortollo con parlar benigno, Come se stato gli fosse parente: Che dopo il farro nulla di maligno In se tenea, ma tutto era clemante. Fece dei morti arme e cavalli torre; Del resto a'acrvi lor lasciò disporre.

A 4

#### ORLANDO FURIOSO.

#### XX.

Qui de la istoria mia, che non sia vera, Federigo Fulgoso è in dubbio alquanto; Che con l'armata avendo la riviera Di Barberia trascorsa in ogni canto, Capitò quivi; e l'isola sì siera, Montuosa e inegual ritrovò tanto, Che non è; dice, in tutto il luogo strano, Ove un sol piè si possa metter piano;

Nè verisimil tien, che ne l'alpestre Scoglio sei cavalieri; il fior del mondo, Potessin far quella battaglia equestre. A la quale obiezion così rispondo: Ch'a quel tempo una piazza de le destre, Che sieno a questo, avea lo scoglio al fondo; Ma poi ch'un sasso che'l tremuoto aperse, Le cadde sopra, e tutta la coperse.

Sì che, o chiaro fulgor de la fulgosa
Stirpe, o serena, o sempre viva luce,
Se mai mi riprendelte in quelta cosa,
E forse innanti a quello invitto duce
Per cui la voltra patria or si riposa,
Lascia ogni odio e in amor tutta s'induce;

Vi prego che non siate a dirgli tardo, Ch'esser può che nè in questo io sia bugiardo.

#### · XXIII.

In questo tempo alzando gli occhi al mare, Vide Orlando venire a vela in fretta
Un navilio leggier, che di calare
Facea sembiante sopra l'isoletta.
Di chi si sosse io non voglio or contare;
Perch'ho più d'uno altrove che m'aspetta,
Veggiamo in Francia, poi che spinto n'anno
I Saracin', se mesti o lieti stanno.

#### XXIV.

Veggiam che fa quella fedele amante Che vede il suo contento ir si lontano; Dico la travagliata Bradamante, Poi che ritrova il giuramento vano Ch'avea fatto Ruggier pochi di innante, Udendo il nostro e l'altro stuol pagano. Poi ch'in questo ancor manca, non le avanza In ch'ella debba più metter speranza;

### E ripetendo i pianti e le querele, Che pur troppo domestiche le suro, Tornò a sua usanza a nominar crudele Ruggiero, e'l suo destin spietato e duro. Indi sciogliendo al gran dolor le vele, Il ciel che consentia tanto pergiuro, Nè satto n'avea ancor segno evidente, Ingiusto chiama, debole e impotente.

#### ORLANDO FURIOSO.

#### XXVI.

Ad accusar Melissa si converse. E maledir l'oracol de la grotta: Ch' a lor mendace suafion s' immerae Nel mar d'amore, ov'è a morir condotta, Poi con Marfisa ritornò a dolerse Del suo fratel che le ha la fede rotta: Con lei grida e si ssoga, e le domanda Piangendo ajuto, e se le raccomanda,

#### XXVII.

Martisa si ristringe ne le spalle, E quel sol che può far, le dà conforto: Nè crede che Ruggier mai così falle. Ch'a lei non debba ritornar di corto: E se non torna pur, sua fede dálle, Ch' ella non patirà sì grave torto: O che battaglia piglierà con esso, O gli farà osservar ciò ch' ha promesso.

#### XXVIII.

Così fa ch' ella un poco il duol raffrena; Ch' avendo ove sfogarlo, è meno acerbo. Or ch'abbiam vista Bradamante in pena Chiamar Ruggier pergiuro empio e superbo: Veggiamo ancor se miglior vita mena Il fratel suo, che non ha polso o nerbo. Osso o midolla che non senta caldo De le fiamme d'amor; dico Rinaldo,

#### XXIX.

Dico Rinaldo, il qual, come sapete, Angelica la bella amava tanto:
Nè l'avea tratto a l'amorosa rete
Sì la beltà di lei, come l'incanto.
Aveano gli altri paladin'quiete,
Essendo ai Mori ogni vigore affranto:
Tra i vincitori era rimaso solo
Egli cattivo in amoroso duolo.

#### XXX.

Cento messi a cercar che di lei fusse. Avea mandato, e cerconne egli stesso. Al fine a Malagigi si ridusse. Che nei bisogni suoi l'ajutò spesso. A narrar il suo amor se gli condusse. Col viso rosso e col ciglio dimesso. Indi lo prega che gl'insegni dove La desiata Angelica si trovo.

### XXXI

Gran meraviglia di sì strano caso

Va rivolgendo a Malagigi il petro.

Sa che sol per Rinaldo era rimaso

D'averla cento volte e più nel letto;

Ed egli stesso, acciò che persuaso

Fosse di questo, avea assai fatto e detto

Con preghi e con minacce per piegarlo.

Nè avuto avea giammai poter di fatlo;

#### 12 ORLANDO FURIOSO.

### XXXII.

E tanto più, ch' allor Rinaldo avrebbe
Tratto fuor Malagigi di prigione:
Fare or spontaneamente lo vorrebbe,
Che nulla giova, e n' ha minor cagione.
Poi prega lui, che ricordar si debbe
Pur quanto ha osseso in questo oltr' a ragione;
Che per negargli già, vi mancò poco
Di non farlo morire in scuro loco.

#### XXXIII.

Ma quanto a Malagigi le domande Di Rinaldo importune più pareano; Tanto, che l'amor suo fosse più grande, Indizio manifesto gli faceano. I preghi che con lui vani non spande, Fan che subito immerge ne l'oceano Ogni memoria de la ingiuria vecchia, E ch'a dargli soccorso s'apparecchia.

#### XXXIV.

Termine tolse a la risposta: e spene Gli diè che favorevol gli saria, E che gli saprà dir la via che tiene Angelica, o sia in Francia, o dove sia. E quindi Malagigi al luogo viene Ove i demonj scongiurar solia; Ch' era fra monti inaccessibil grotta. Apre il libro, e gli spirti chiama in frotta;

#### XXXV.

Poi ne sceglie un, che de'casi d'amore Avea notizia; e da lui saper volle, Come sia che Rinaldo ch'avea il core Dianzi si duro, or l'abbia tanto molle. E di quelle due fonti ode il tenore, Di che l'una dà il soco, e l'altra il tolle; E al mal che l'una fa, nulla soccorre, Se non l'altr'acqua che contraria corre.

#### XXXVI.

Ed ode, come avendo già di quella
Che l'amor caccia bevuto Rinaldo;
Ai lunghi preghi d'Angelica bella
Si dimostrò così ostinato e saldo:
E che poi, giuntó per sua iniqua stella
A ber ne l'altra l'amoroso caldo;
Tornò ad amar, per forza di quell'acque,
Lei che pur dianzi oltr'al dover gli spiacque.'
XXXVII.

Da iniqua stella e fier destin su giunto A ber la siamma in quel ghiacciato rivo; Perchè Angelica venne quasi a un punto A ber ne l'altro di dolcezza privo; Che d'ogni amor le lasciò il cor sì emunto, Ch'indi ebbe lui più che le serpi a schivo; Egli amò lei, e l'amor giunse al segno, In ch'era già di lei l'odio e lo sdegno.

#### 14 ORLANDO FURTOSO.

#### XXXVIII.

Del caso strano di Rinaldo a pieno Fu Malagigi dal demonio instrutto, Che gli narrò d'Angelica non meno, Ch'al giovane african si dono in tutto; E come poi lasciato avea il terreno Tutto d'Europa, e per l'instabil ssutto Verso India sciolto avea dai liti ispani Su l'audaci galee de' Catalani.

#### XXXIX.

Poi che venne il cagin per la rispolta, Molto gli diffuase Malagigi
Di più Angelica amar, che s'era polta
D'un viliffimo Barbaro ai servigi;
Ed ora si da Francia si discosta,
Che mal seguir se ne potria i vestigi;
Ch'era ogginnai più là, ch'a mezza strada,
Per andar con Medoro in sua contrada.

#### XL.

La partita d'Angelica non molto Sarebbe grave a l'animoso amante; Nè pur gli avria turbato il sonno, o tolto Il pensier di tornarsene in Levante; Ma sentendo ch' avea del suo amor colto Un Saracino le primizie intrante; Tal passione e tal cordoglio sente, Che non su in vita sua mai più dolente.

### XLI.

Non ha poter d'una risposta sola:
'Trema il cor dentro, e treman suor le labbia:
Non può la lingua disnodar parola:
La bocca ha amara, e par che tosco v'abbia.
Da Malagigi subito s'invola:
E come il caccia la gelosa rabbia,
Dopo gran pianto e gran rammaricarsi,
'Verso Levante sa pensier tornarsi.

XLII.

Chiede dicenza al figlio di Pipino,
E trova scusa che'l destrier Bajardo,
Che ne mena Gradasso saracino
Contra il dover di cavalier gagliardo,
Lo muove per suo onore a quel cammino,
Acciò che vieri al Serican bugiardo
Di mai vantarsi che con spada o lancia
L'abbia levato a un paladin di Francia.

KIJII.

Lasciollo andar con sua licenza Carlo, Benchè ne fu con tueta Francia melto; Ma finalmente non seppe negarlo; Tanto gli parve il defiderio onefto. Vuol Dudon, vuol Guidone accompagnarlo; Ma lo nega Rinaldo a quello e a quelto. Lascia Parigi, e se ne va via solo Pien di sospiri e d'amoroso daolo.

#### TA ORLANDO FURIOSO.

#### XLIV:

Sempre ha în memoria, e mai non se gli tolle, Ch'averla mille volte avea potuto, E mille volte avea oftinato e folle Di sì rara beltà fatto rifiuto, E di tanto piacer ch'aver non volle, Sì bello e sì buon tempo era perduto: Ed ora eleggerebbe un giorno corto Averne solo, e rimaner poi morto.

XI.V.

Ha sempre in mente, e mai non se ne parte, Come esser puote ch' un povero fante. Abbia del cor di lei spinto da parte. Merito e amor d'ogni altro primo amante. Con tal pensier che'l cor gli straccia e parte, Rinaldo se ne va verso Levante, E dritto al Reno e a Basilea si tiene, Fin che d'Ardenna à la gran selva viene. XIVI.

Poi che fu dentro a molte miglia andato Il paladin pel bosco avventuroso
Da ville è da castella allontanato,
Ove aspro era più il luogo e periglioso;
Tutto in un tratto vide il ciel turbato,
Sparito il sol tra nuvoli nascoso,
Ed uscir fuor d'una caverna oscura
Un strano mostro in semminil sigura.

#### XLVII.

Mill' occhj in capo avea senza palpebre:
Non può serrargli, e non credo che dorma. Non men che gli occhj, avea l' orecchie crebre;
Avea in loco di crin serpi a gran torma.
Fuor de le diaboliche tenebre
Nel mondo usci la spaventevol forma.
Un fiero, e maggior serpe ha per la coda,
Che pel petto si gira, e che l'annoda.

#### XLVIII.

Quel ch' a Rinaldo in mille e mille imprese Più non avvenne mai, quivi gli avviene; Che come vede il mostro ch' a l'offese Se gli apparecchia, e ch' a trovar lo viene, Tanta paura, quanta mai non scese In altri forse, gli entra ne le vene. Ma pur l'usato ardir simula e singe, E con trepida man la spada stringe.

#### XLIX.

S'acconcia il mostro in guisa al siero assalto, Che si può dir che sia mastro di guerra. Vibra il serpente venenoso in alto, E poi contra Rinaldo si disserra. Di qua di là gli vien sopra a gran salto, Rinaldo contra lui vaneggia ed erra: Colpi a dritto e a riverso tira assai; Ma non ne tira alcun che sera mai,

Orl. furioso . T. V.

#### 18 ORLANDO FURIOSO.

Il mostro al petto il serpe ora gli appicca, Che sotto l'arme, e fin nel cor l'agghiaccia; Ora per la visiera glie lo ficca, E fa ch'erra pel collo e per la faccia. Rinaldo da l'impresa fi dispicca, E quanto può con sproni il destrier caccia; Ma la furia infernal già non par zoppa, Che spicca un salto, e gli è subito in groppa.

· Vada a traverso o a dritto ove si voglia, Sempre ha con lui la maladetta peste: Nè sa modo trovar che se ne scioglia, Benchè 'l destrier di calcitrar non reste. Trema a Rinaldo il cor come una foglia: Non ch'altramente il serpe lo moleste; Ma tanto orror ne sente e tanto schivo, Che stride e geme, e duola ch'egli è vivo.

Nel più tristo sentier, nel peggior talle Scorrendo va, nel più intricato bosco, Ove ha più asprezza il balzo, ove la valle

E' più spinosa, ove è l'aer più fosco: Così sperando torsi da le spalle Ouel brutto abbominoso orrido tosco. E ne saria mal capitato forse, Se tosto non giungea chi lo soccorse.

#### LIII

Ma lo soccorse a tempo un cavaliero
Di bello armato e lucido metallo,
Che porta un giogo rotto per cimiero:
Di rosse fiamme ha pien lo scudo giallo,
Così trapunto il suo vestire altiero,
Così la sopravvesta del cavallo:
La lancia ha in pugno, e la spada al suo loco,
E la mazza a l'arcion, che getta foco.

#### LIV.

Piena d'un foco eterno è quella mazza, Che senza consumarsi ognora avvampa: Nè per buon scudo, o tempra di corazza, O per grossezza d'elmo se ne scampa. Duaque si debbe il cavalier sar piazza, Giri ove vuol l'inestinguibil lampa. Nè manco bisognava al guerrier nostro, Per levarlo di man del crudel mostro.

#### LV.

E come cavalier d'animo saldo, Ove ha udito il romor corre e galoppa Tanto, che vede il mostro che Rinaldo Col brutto serpe in mille nodi aggroppa, E sentir fagli a un tempo freddo e caldo; Che non ha via di tortosi di groppa. Va il cavaliero, e fere il mostro al sianeo, E lo sa traboccar dal lato manco.

#### LVI.

Ma quello è appena in terra, che si rizza, E il lungo serpe intorno aggira e vibra. Quest'altro più con l'asta non l'attizza, Ma di farla col fuoco fi delibra. La mazza impugna, e dove il serpe guizza, Spessi come tempesta i colpi libra; Nè lascia tempo a quel brutto animale, Che possa farne un solo o bene o male;

E mentre addietro il caccia o tiene a bada E lo percote, e vendica mille onte, Configlia il paladin che se ne vada Per quella via che s'alza verso il monte. Quel s'appiglia al configlio ed a la strada; E senza dietro mai volger la fronte, Non cessa che di vista se gli tolle; Benchè molto aspro era a salir quel colle.

#### LVIII.

Il cavalier, poi ch' a la scura buca. Fece tornare il mostro de l'inferno. Ove rode se stesso e si manuca. E da mille occhj versa il pianto eterno; Per esser di Rinaldo guida e duca, Gli salì dietro, e sul giogo superno Gli fu a le spalle, e si mise con lui. Per trarlo fuor de'luoghi oscuri e bui,

#### LIX.

Come Rinaldo il vide ritornato,
Gli disse che gli avea grazia infinita,
E ch' era debitore in ogni lato
Di porre a beneficio suo la vita.
Poi lo domanda come sia nomato,
Acciò dir sappia chi gli ha dato aita;
E tra guerrieri possa, e innanzi a Carlo
De l'alta tua bontà sempre esaltarlo.

#### LX

Rispose il cavalier: non ti rincresca, Se'l nome mio scoprir non ti voglio ora: Ben tel dirò, prima ch'un paffo cresca L'ombra; che ci sarà poca dimora. Trovaro andando infieme un'acqua fresca, Che col suo mormorio facea talora Paftori e viandanti al chiaro rio Venire, e berne l'amoroso obblio.

### LXI.

Signor, queste eran quelle gelide acque, Quelle che spengon l'amoroso caldo; Di cui bevendo ad Angelica nacque L'odio ch'ebbe dipoi sempre a Rinaldo. E s'ella un tempo a lui prima dispiacque, E se ne l'odio il ritrovò sì saldo; Non derivò, signor, la causa altronde, Se non d'aver bevuto di queste onde.

#### LXII.

Il cavalier che con Rinaldo viene,
Come si vede innanzi al chiaro rivo,
Caldo per la fatica il destrier tiene,
E dice: il posar qui non sia nocivo.
Non sia, disse Rinaldo, se non bene:
Ch'oltre che prema il mezzogiorno estivo,
M'ha così il brutto mostro travagliato,
Che'l riposar mi sia comodo e grato.

#### LXIII.

L'un e l'altro smonto del suo cavallo, E pascer lo lascio per la foresta; E nel fiorito verde a rosso e a giallo Ambi si trasser l'elmo de la testa. Corse Rinaldo al liquido cristallo, Spinto da caldo e da sete molesta, E cacciò a un sorso del freddo liquore Dal petto ardente e la sete e l'amore. LXIV.

Quando lo vide l'altro cavaliero
La bocca sollevar de l'acqua molle,
E ritrarne pentito ogni penfiero
Di quel desir ch'ebbe d'amor sì folle;
Si levò ritto, e con sembiante altiero
Gli disse quel che dianzi dir non volte.
Sappi, Rinaldo, il nome mio è lo Sdegno,
Venuto sol per sciorti il giogo indegno.

#### LXV.

Così dicendo, subito gli sparve,

E sparve insieme il suo destrier con lui.

Questo a Rinaldo un gran miracol parve:
S'aggirò intorno, e disse: ove è costui?
Stimar non sa se sian magiche larve:
Che Malagigi un de' ministri sui
Gli abbia mandato a romper la catena
Che lungamente l'ha tenuto in pena;

LXVI.

O pur, che Dio da l'alta gerarchia Gli abbia per ineffabil sua bontade Mandato, come già mandò a Tobia, Un angelo a levar di cecitade. Ma buono o rio demonio, o quel che sia, Che gli ha renduta la sua libertade, Ringrazia e loda, e da lui sol conosce, Che sano ha il cor da l'annorose angosce.

LXVII.

Gli fu nel primier odio ritornata
Angelica, e gli parve troppo indegna
D' effer, non che si lungi seguitata,
Ma che per lei pur mezza lega vegna.
Per riaver Bajardo tutta fiata
Verso India in Sericana andar disegna;
Sì perchè l'onor suo lo stringe a farlo,
Sì per averne già parlato a Carlo.

#### ORLANDO FURIOSO. 24

#### LXVIII.

Giunse il giorno seguente a Basilea, Ove la nuova era venuta innante. Che'l conte Orlando aver pugna dovea Contra Gradasso e contra il re Agramante. Nè questo per avviso si sapea Ch'avelle dato il cavalier d'Anglante: Ma di Sicilia in fretta venut'era Chi la novella v'apportò per vera.

#### LXIX.

Rinaldo vuol trovarsi con Orlando A. la battaglia, e se ne vede lunge. Di diece in diece miglia va mutando Cavalli e guide, e corre e sferza e punge. Passa il Reno a Costanza: e in su volando. Traversa l'Alpe, ed in Italia giunge; Verona addietro, addietro Mantoa lassa; Sul Pò si trova, e con gran fretta il passa. LXX.

Già s'inchinava il sol molto a la sera. Ed apparia nel ciel la prima stella, Quando Rinaldo in ripa a la riviera Stando in pensier, s'avea da mutar sella, O tanto soggiornar, che l'aria nera Fuggisse innanzi a l'altra aurora bella: Venir si vede un cavaliero innanti Cortese ne l'aspetto e nei sembianti.

#### LXXI.

Costui, dopo il saluto, con bel modo Gli domando s'aggiunto a moglie sosse. Disse Rinaldo: io son nel giogal nodo; Ma di tal domandar maravigliosse.

Soggiunse quel: che sia così ne godo: Poi, per chiarir perchè tal detto mosse, Disse: io ti prego che tu sia contento, Ch' io ti dia questa sera alloggiamento; LXXII.

Che ti farò veder cosa, che debbe Ben volentier veder chi ha moglie allato. Rinaldo, si perchè posar vorrebbe, Ormai di correr tanto affaticato, Si perchè di vedere e d'udir ebbe Sempre avventure un desiderio innato; Accettò l'offerir del cavaliero, E dietro gli pigliò novo sentiero. LXXIII.

Un tratto d'arco fuor di strada usciro, E innanzi un gran palazzo si trovaro, Onde scudieri in gran frotta veniro Con torchi accesi, e fero intorno chiaro. Entrò Rinaldo, e voltò gli occhi in giro, E vide loco, il qual si vede raro, Di gran fabbrica e bella e ben intesa; Nè a privato uom convenia tanta spesa.

#### LXXIV.

Di serpentin, di porfido le dure Pietre fan de la porta il ricco volto. Quel che chiude, è di bronzo con figure Che sembrano spirar, movere il volto. Sotto un arco poi s'entra, ove misture Di bel musaico ingannan l'occhio molto. Quindi fi va in un quadro ch'ogni faccia De le sue logge ha lunga cento braccia.

#### LXXV.

La sua porta ha per se ciascuna loggia, E tra la porta e se ciascuna ha un arco. D'ampiezza pari son, ma varia foggia Fe' d'ornamenti il mastro lor non parco. Da ciascuno arco s'entra, ove si poggia Sì facil, ch'un somier vi può gir carco. Un altro arco di su trova ogni scala; E s'entra per ogni arco in una sala.

#### LXXVI.

Gli archi di sopra escono fuor del segno Tanto, che fan coperchio a le gran porte; E ciascun due colonne ha per softegno, Altre di bronzo, altre di pietra forte. Lungo sarà, se tutti vi disegno Gli ornati alloggiamenti de la corte; Ed oltr'a quel ch'appar, quanti agi sotto 'La cava terra il mastro avea ridotto.

#### LXXVII.

L'alte colonne, e i capitelli d'oro,
Da chi i gemmati palchi eran soffulti,
I peregrini marmi che vi foro
Da dotta mano in varie forme sculti,
Pitture e getti, e tant'altro lavoro,
(Benchè la notte a gli occhi il più ne occulti)
Mostran che non bastaro a tanta mole
Di due re insieme le ricchezze sole.

#### LXXVIII.

Sopra gli altri ornamenti ricchi e belli, Ch'erano assai ne la gioconda stanza, V'era una sonte, che per più ruscelli Spargea freschissime acque in abbondanza. Poste le mense avean quivi i donzelli, Ch'era nel mezzo per ugual distanza. Vedeva, e parimente veduta era Da quattro porte de la casa altera.

# LXXIX.

Fatta da mastro diligente e dotto
La fonte era con molta e sottil'opra,
Di loggia a guisa o padiglion, ch'in otto
Facce distinto, intorno adombri e copra.
Un ciel d'oro, che tutto era di sotto
Colorito di smalto, le sta sopra;
Ed otto statue son di marmo bianco,
Che sostengon quel ciel col braccio manco.

# LXXX.

Ne la man destra il corno d' Amaltea Sculto avea loro l'ingegnoso mastro, Onde con grato murmure cadea L'acqua di fuore in vaso d'alabastro; Ed a sembianza di gran donna avea Ridutto con grande arte ogni pilastro. Son d'abito e di faccia differente; Ma grazia anno e beltà tutte ugualmente.

### LXXXI.

Fermava il piè ciascun di questi segni Sopra due belle immagini più basse, Che con la bocca aperta facean segni, Che 'l canto e l'armonia lor dilettasse: E quell'atto in che son, par che disegni, Che l'opra e studio lor tutto lodasse Le belle donne che su gli omeri anno, Se sosser quei di cui in sembianza stanno.

#### LXXXII.

I simulacri inferiori in mano
Avean lunghe ed amplissime scritture,
Ove facean con molta laude piano
I nomi de le più degne sigure;
E mostravano ancor poco lontano
I propri loro in note non oscure.
Mirò Rinaldo a lume di doppieri
Le donne ad una ad una, e i cavalieri.

#### LXXXIII.

La prima inscrizion ch'a gli occhi occorre si Con lungo onor Lucrezia Borgia noma; La cui bellezza ed onestà preporre Deve a l'antica la sua patria Roma. I due che voluto an sopra se torre Tanto eccellente ed onorata soma, Noma lo scritto, Antonio Tebaldeo, Ercole Strozza, un Lino, ed un' Orseo.

#### LXXXIV.

Non men gioconda statua, nè men bella Si vede appresso; e la scrittura dice:
Ecco la figlia d'Ereole, Isabella,
Per cui Ferrara si terrà felice
Viapiù, perchè in lei nata sarà quella;
Che d'altro ben, che prospera e fautrice,
E benigna sortuna dar le deve
Volgendo gli anni nel suo cosso lieve.

# LXXXV.

I due che mostran disiosi affetti
Che la gloria di lei sempre risuone,
Gian Giacobi ugualmente erano detti,
L'uno Calandra, e l'altro Bardelone.
Nel terzo e quarto loco, ove per stretti
Rivi l'acqua esce fuor del padiglione,
Due donne son, che patria stirpe e onore
Anno di par, di par beltà e valore.

# LXXXVI.

. Elisabetta l'una, e Leonora Nominata era l'altra; e fia, per quanto Narrava il marmo sculto, d'esse ancora Sì gloriosa la terra di Manto; Che di Vergilio, che tanto l'onora, Più che di queste non si darà vanto. Avea la prima a piè del sacro lembo Jacobo Sadoleto, e Pietro Bembo.

LXXXVIL

Uno elegante Castiglione, e un culto Muzio Arelio de l'altra eran sostegni. Di questi nomi era il bel marmo sculto. Ignoti allora, or si famosi e degni. Veggon poi quella, a cui dal cielo indulto Tanta virtù sarà, quanta ne regni, O mai regnata in alcun tempo sia, Versata da fortuna or buona or ria. LXXXVIII

Lo scritto d'oro esser costei dichiara Lucrezia Bentivoglia; e fra le lode Pone di lei, che'l duca di Ferrara D'esserle padre si raliegra e gode. Di costei canta con soave e chiara Voce un Camil, che'l Reno e Felsina ode Con tanta attenzion, tanto stupore, Con quanta Anfriso udì già il suo pastore:

#### LXXXIX.

Ed un, per cui la Terra, ove l'Isauro Le sue dolci acque insala in maggior vase, Nominata sarà da l'Indo al Mauro, E da l'austrine a l'iperboree case, Viapiù, che per pesare il romano auro, Di che perpetuo nome le rimase; Guido Postumo, a cui doppia corona Pallade quinci, e quindi Febo dona.

#### XC.

L'altra che segue in ordine, è Diana.

Non, guardar, dice il marmo scritto, ch'ella
Sia altera in vista; che nel core umana
Non sarà però men, ch'in viso bella.

Il dotto Celio Calcagnin lontana
Farà la gloria e'l bel nome di quella
Nel regno di Monese, in quel di Juba,
In India e Spagna udir con chiara tuba;

XCI

Ed un Marco Cavallo, che tal fonte Farà di poesia nascer d'Ancona, Qual se'il cavallo alato uscir del monte, Non so se di Parnaso, o d'Elicona. Beatrice appresso a questo alza la fronte, Di cui lo scrieto suo così ragiona: Beatrice bea vivendo il suo consorte, E lo lascia inselice a la sua morte;

# 32 ORLANDO FURIOSO.

#### XCII.

Anzi tutta l'Italia, che con lei Fia trionfante, e senza lei cattiva. Un fignor di Correggio di costei Con alto stil par che cantando seriva; E Timoteo, l'onor de' Bendedei. Ambi faran tra l'una e l'altra riva Fermare al suon de lor soavi plettri Il fiume, ove sudar gli antichi elettri.

Tra questo loco e quel de la colonna
Che su scolpita in Borgia, come è detto,
Formata in alabastro una gran donna
Era di tanto e sì sublime aspetto,
Che sotto puro velo, in nera gonna,
Senza oro e gemme, in un vestire schietto,
Tra le più adorne non parea men bella,
Che sia tra l'altre la Ciprigna stella.

XCIV.

Non si potea ben contemplando siso Conoscer, se più grazia o più beltade, O maggior maestà sosse nel viso, O più indizio d'ingegno, o d'onestade. Chi vorrà di costei (dicea l'inciso Marmo) parlar, quanto parlar n'accade, Ben torrà impresa più d'ogni altra degna; Ma non però, ch'a sin mai se ne vegna.

#### XCV.

Dolce quantunque e pien di grazia tanto
Fosse il suo bello e ben formato segno,
Parea sdegnarsi che con umil canto
Ardisse lei lodar si rozzo ingegno,
Com' era quel che sol senz'altri accanto
( Non so perchè) le su fatto sostegno,
Di tutto il resto erano i nomi sculti;
Sol questi due l'artesse avea occulti.

#### XCVI.

Fanno le statue in mezzo un luogo tondo, Che I pavimento asciutto ha di corallo, Di freddo soavissimo giocondo, Che rendea il puro e liquido cristallo, Che di suor cade in un canal secondo, Che I prato verde azzurro bianco e giallo Rigando, scorre per varj ruscelli, Grato a le morbide erbe, e a gli arbuscelli.

# XCVII.

Col cortese oste ragionando stava
Il paladino a mensa: e spesso spesso,
Senza più differir, gli ricordava
Che gli attenesse quanto avea promesso;
E ad or ad or mirandolo, osservava
Ch' avea di grande assanno il core oppresso;
Che non può star momento, che non abbia
Un cocente sospiro in su le labbia.

Orl. furioso. T. V.

# A ORLANDO FURIOSO.

# XCVIII.

Spesso la voce dal desto cacciara
Viene a Rinaldo sin presso a la bocca
Per domandarlo, e quivi raffirenara
Da cortese modestia, suor non scocca.
Ora essendo la cena terminata,
Ecco un donzello a chi l'ufficio tocca,
Pon su la mensa un bel nappo d'or fino,
Di fuor di gemme, e dentro pien di vino.

# XCIX.

Il signor de la casa allora alquanto Sorridendo, a Rinaldo levò il viso; Ma chi ben lo notava, più di pianto Parea ch' avesse voglia, che di riso. Disse: ora a quel che mi ricordi tanto, Che tempo sia di soddisfar, m'è avviso Mostrarti un paragon ch' esser de' grato Di veder a ciascun ch' ha moglie allato.

C.

Ciascun marito, a mío giudicio, deve Sempre spiar se la sua donna l'ama; Saper s'onore o biasmo ne riceve; Se per lei beltia, o se pur uom si chiama. L'incarco de le corna è lo più steve Ch'al mondo sia se ben l'uom tanto infama. Lo vede quasi tutta l'altra gente; E chi l'ha in capo mai non se lo sente.

#### CI.

Se tu sai che fedel la moglie sia,
Hai di più amarla e d'onorar ragione,
Che non ha quel che la conosce ria,
O quel che ne sta in dubbio e in passione.
Di molte n'anno a torto gelosia
I lor mariti, che son caste e buone:
Molti di molte anco sicuri stanno,
Che con le corna in capo se ne vanno.

CII.

Se vuoi saper se la tua fia pudica, (Come io credo che credi, e creder dei; Ch'altramente far credere è fatica)
Se chiaro già per prova non ne sei,
Tu per te stesso, senza ch'altri il dica,
Te n'avvedrai, s'in questo vaso bei;
Che per altra cagion non è qui messo,
Che per mostrarti quanto io t'ho promesso.

CIII.

Se bei con questo, vedrai grande effetto: Che se porti il cimier di Cornovaglia, Il vin ti spargerai tutto sul petto. Nè gocciola sarà ch'in bocca saglia; Ma s'hai moglie fedel, tu berrai netto. Or di veder tua sorte ti travaglia. Così dicendo, per mirar tien gli occhi Ch'in seno il vin Rinaldo si trabocchi.

C 2

# 36 ORL. FURIOSO. CANTO XLIL

#### CIV.

Quasi Rinaldo di cercar suaso Quel che poi ritrovar non vorria forse, Messa la mano innanzi, e preso il vaso, Fu presso di volere in prova porse: Poi quanto fosse periglioso il caso A porvi i labbri, sol pensier discorse. Ma lasciate, signor, ch' io mi ripose: Poi dirò quel che'l paladin rispose.

Fine del Canto quarantesimosecondo.



Stava ella nel sepolcro, e qui attrità Da penianza, orando giorno e notte, ori fir. C. 43.

# ORLANDO FURIOSO.

CANTO QUARANTESIMOTERZO.

OH esecrabile avarizia, oh ingorda
Fame d'avere! io non mi maraviglio
Ch' ad alma vile, e d'altre macchie lorda
Sì facilmente dar possi di piglio:
Ma che meni legato in una corda,
E che tu impiaghi del medesmo artiglio
Alcun che per altezza era d'ingegno,
Se te schivar potea, d'ogni onor degno.

C 3

# 98 ORLANDO FURIOSO,

II.

Alcun la terra e'l mare e'l ciel misura, E render sa tutte le cause a pieno D'ogni opra d'ogni effetto di natura, E poggia sì, ch'a Dio riguarda in seno: E non può aver più ferma e maggior cura, Morso dal tuo mortifero veleno, Ch'unir tesoro: e questo sol gli preme, E ponvi ogni salute ogni sua speme.

III.

Rompe eserciti alcuno, e ne le porte Si vede entrar di bellicose terre, Ed esser primo a porre il petto forte, Ultimo a trarre, in perigliose guerre; E non può riparar che sino a morte Tu nel tuo cieco carcere nol serre. Altri d'altre arti e d'altri studj industri Oscuri fai, che sarian chiari e illustri.

IV.

Che d'alcune dirò belle, e gran donne, Ch'a bellezza, a virtù di fidi amanti, A lunga servitù, più che colonne Io veggo dure immobili e costanti? Veggo venir poi l'avarizia, e ponne Far sì, che par che subito le incanti. In un dì senz'amor (chi fia che l'creda?) (da. A un vecchio a un bruteo a un mostro le dà in pre-

V.

Non è senza cagion s'io me ne doglio: Intendami chi può, che m'intend'io. Nè però di proposito mi toglio, Nè la materia del mio canto obblio: Ma non più a quel ch'ho detto adattar voglio, Ch'a quel ch'io v'ho da dire, il parlar mio. Ma torniamo a contar del paladino, Ch' ad assagiare il vaso su vicino.

VI.

Io vi dicea ch' alquanto pensar volle, Prima ch' ai labbri il vaso s'appressase. Pensò, e poi disse: ben sarebbe solle Chi quel che non vorria trovar, cercasse. Mia donna è donna, ed ogni donna è molle: Lasciam star mia credenza come stasse. Sin qui m'ha il creder mio giovato e giova: Che poss'io migliorar per farne prova?

Potria poco giovare, e nuocer molto; Che'l tentar qualche volta Dio disdegna. Non so s'in questo io missa saggio o stolto; Ma non vo' più saper che mi convegna. Or questo vin dinanzi mi sia tolto: Sete non n'ho, nè vo' che me ne vegna; Che tal certezza ha Dio più proibita; Ch'al primo padre l'arbor de la vita.

C 4

#### ORLANDO FURIOSO.

40

### VIII.

Che, come Adam, poi che gusto del pomo Che Dio con propria bocca gl' interdisse, Da la letizia al pianto sece un tomo, Onde in miseria poi sempre s'assisse; Così, se de la moglie sua vuol l'uomo Tutto saper quanto ella sece e disse, Cade da l'allegrezze in pianti e in guai, Onde non può più rilevarsi mai.

#### IX.

Così dicendo il buon Rinaldo, e intanto Respingendo da se l'odiato vase, Vide abbondare un gran rivo di pianto Da gli occhi del fignor di quelle case: Che diffe, poi che racchetossi alquanto: Sia maledetto chi mi persuase Ch' io facessi la prova, oimè, di sorte, Che mi levò la dolce mia consorte.

#### X.

Perchè non ti conobbi già dieci anni, Sì ch' io mi fossi consigliato teco, Prima che cominciassero gli assanni, E'l lungo pianto onde io son quasi cieco? Ma vo' levarti da la scena i panni, Che'l mio mal vegghi, e te ne doglia meco: E ti dirò il principio e l'argomento Del mio non comparabile tormento.

#### XI.

Quassù lasciasti una città vicina, A cui fa intorno un chiare frume laco, Che poi si stende, e in questo Pò declina, E l'origine sua vien di Bensco. Fu fatta la città, quando a ruina Le mura andar' de l'agenoreo draco. Quivi nacqui io di stirpe assai gentile, Ma in pover tetto, e in facultade umile.

#### XII.

Se fortuna di me non ebbe cura. Sì che mi desse al nascer mio ricchezza; Al diferto di lei supplì natura, Che sopra ogni mio ugual mi diè bellezza. Donne e donzelle già di mia figura Arder più d'una vidi in giovinezza; Ch' io ci seppi accoppiar cortesi modi; Ben che stia mal che l'uom se stesso lodi.

#### XIII.

De la nostra cittade era un uom saggio, Di tutte l'arti oltre ogni creder dotto: Che quando chiuse gli occhi al febeo raggio, Contava gli anni suoi cento e ventotto. Visse tutta sua età solo e selvaggio, Se non l'estrema; che da amor condotto Con premio ottenne una matrona bella, E n'ebbe di nascosto una zittella:

#### 42 ORLANDO FURIOSO.

#### XIV.

E per vietar che simil la figlinola
A la madre non sia, che per mercede
Vendè sua castità, che valea sola
Più che quanto oro al mondo si possiede;
Fuor del commercio popolar l'invola;
Ed ove più solingo il luogo vede,
Questo ampio e bel palagio e ricco tanto
Fece fare a' demonj per incanto.

#### χv.

A vecchie donne e caste se' nutrire
La siglia qui, che in gran beltà poi venne:
Nè che potesse altr' uom veder, nè udire
Pur ragionarne in quella età, sostenne.
E perch' avesse esempio da seguire,
Ogni pudica donna che mai tenne
Contra illecito amor chiuse le abarre,
Ci se' d'intaglio o di color titrarre.

#### XVI.

Non quelle sol che di virtute amiche Anno sì il mondo a l'età prisca adorno, Di cui la fama per l'istorie antiche Non è per veder mai l'ultimo giorno; Ma nel futuro ancora altre pudiche, Che faran bella Italia d'ogn' intorno, Ci fe' ritrarre in lor fattezze conte, Come otto che ne vedi a quelta sonte.

# XVII.

Poi che la figlia al vecchio par matura, Sì che ne possa l'uom cogliere i frutti; O fosse mia disgrazia, o mia ventura, Eletto sui degno di lei fra tutti. I lati campi, oltre le belle mura, Non meno i pescarecci, che gli asciutti, Che ci son d'oga intorno a venti miglia, Mi consegnò per dote de la figlia.

Ella era bella e costumata tanto,
Che più desiderar non si potea.
Di bei trapunti e di ricami, quanto
Mai ne sapesse Pallade, sapea.
Vedila andare, edine il suono e'l canto,
Celeste, e non mortal cosa parea:
E in modo a l'arti liberali attese,
Che quanto il padre o poco men n'intese.

XIX.

Con grande ingegno e non minor beliezza Che fatta l'avria amabil fin ai sassi, Era giunto un amore, una doleezza, Che par ch'a rimembrarne il cor mi passi. Non avea più piacer nè più vaghezza, Che d'esser meco ov'io mi stessi o andassi. Senza aver lite mai stemmo gran pezzo: L'avemmo poi per colpa mia da sezzo.

#### ORLANDO FURIOSO.

#### XX.

Morto il suocero mio dopo cinque anni Ch' io sottoposi il collo al giogal nodo, Non stero molto a cominciar gli affanni Ch' io sento ancora; e ti dirò in che modo. Mentre mi richiudea tutto coi vanni L'amor di questa mia che sì ti lodo, Una femmina nobil del paese, Quanto accender si può, di me s'accese.

#### XXL

Ella sapea d'incanti e di malie Quel che saper ne possa alcuna maga: Rendea la notte chiara, oscuro il die, Fermava il sol, facea la terra vaga. Non potea trar però le voglie mie, Che le sanassin l'amorosa piaga ' Col rimedio che dar non le potria Senz' alta ingiuria de la donna mia.

#### XXII.

Non perchè fosse assai gentile e bella, Nè perchè sapess' io che sì mi amassi. Ne per gran don ne per promesse ch' ella Mi sesse molte, e di continuo instassi. Ottener potè mai ch'una fiammella. Per darla a lei, del primo amor levassi. Ch'addietro ne traea tutte mie voglie Il conoscermi fida la mia moglie.

#### XXIIL

La speme la credenza la certezza
Che de la fede di mia moglie avea,
M'avria fatto sprezzar quanta bellezza
Avesse mai la giovane ledea;
O quanto offerto mai senno e ricchezza
Fu al gran pastor de la montagna idea.
Ma le repulse mie non valean tanto,
Che potessin levarmela da canto.

#### XXIV.

Un di che mi trovò fuor del palagio
La maga, che nomata era Melissa,
E mi potè parlare a suo grand'agio;
Modo trovò da por mia pace in rissa,
E con lo spron di gelosia malvagio
Cacciar del cor la fe che v'era sissa;
Comincia a commendar la intenzion mia,
Ch' io sia fedele a chi fedel mi sia.

#### XXV.

Ma che ti sia fedel tu non puoi dire, Prima che di sua se prova non vedi. S' ella non salla, e che potria sallire, Che sia fedel, che sia pudica credi. Ma se mai senza te non la lasci ire, Se mai vedere latr'uom non le concedi; Onde hai questa baldanza, che tu dica, E mi vogli affermar che sia pudica?

# XXVI.

Scostati un poco, scostati da casa: Fa che le cittadi odano e i villaggi Che tu sia andato, e ch' ella sia rimasa; A gli amanti dà comodo e ai messaggi. S' a preghi a doni non fia persuasa Di fare al letto maritale oltraggi. E che facendol creda che si cele: Allora dir potrai che fia fedele.

XXVII.

Con tai parole e simili non cessa L'incantatrice, sin che mi dispone Che de la donna mia la fede espressa Veder voglia e provare a paragone. Ora poniamo, le soggiungo, ch'essa Sia qual non posso averne opinione; Come potrò di lei poi farmi certo, Che sia di punizion degna o di merto? XXVIII.

Disse Melissa: io ti darò un vasello Fatto da ber, di virsù rara e strana; Qual già per fare accorto il suo fratello Del fallo di Ginevra, fe' Morgana. Chi la moglie ha pudica, bee con quello; Ma non vi può già ber chi l'ha puttana: Che'l vin, quando lo crede in bocca potre, Tutto si sparge, e suor nel petto scorre.

#### XXIX.

Prima che parti, ne farai la prova, E per lo creder mio tu berrai netto; Che credo ch'ancor netta si ritrova La moglie tua: pur ne vedrai l'effetto. Ma s'al ritorno esperienza nova Poi ne farai, non t'assicuro il petto: Che se tu non lo immolli, e netso bei. D' ogni marito il più felice sei.

# -- XXX.

L' offerta accetto: il vaso ella mi dona: Ne fo la prova, e mi succede appunto: Che, com'era il disio, pudica e buona La cara moglie mia trovo a quel punto. Disse Melissa: un poco l'abbandona: Per un mese o per due stanne disgiunto; Poi torna; poi di nuovo il vaso tolli, Prova se bevi, o pur se'l petto immolli.

# XXXI

A me duro parea pur di partire; Non perchè di sua fe sì dubitassi, Come ch' io non potea due di patire, Nè un' ora pur che senza me restassi. Disse Melissa: io ti farò venire A conoscere il ver con altri passi. Vo'che muti il parlare e i vestimenti, E sotto viso altrui te le appresenti.

# 48 ORLANDO FURIOSO.

# XXXII.

Signor, qui presso una città disende

Il Pò fra minacciose e siere corna:
La cui giurisdizion di qui si stende
Fin dove il mar sugge dal lito, e torna.
Cede d'antichità: ma ben contende
Con le vicine in esser ricca e adorna.
Le reliquie trojane la fondaro,
Che dal slagello d'Attila camparo.

#### XXXIII.

Astringe e lenta a questa Terra il morso Un cavalier giovane e ricco e bello; Che dietro un giorno a un suo falcone scorso, Essendo capitato entro il mio ostello, Vide la donna, e sì nel primo occorso Gli piacque, che nel cor portò il suggello; Nè cessò molte pratiche far poi Per inchinarla ai desideri suoi.

#### XXXIV.

Ella gli fece dar tante repulse,
Che più tentarla al fine egli non volse;
Ma la beltà di lei ch'amor vi sculse,
Di memoria però non se gli tolse.
Tanto Melissa lufingommi e mulse,
Ch'a tor la forma di colui mi volse;
E mi mutò, nè so ben dirti come,
Di faccia di parlar d'occh) e di chiome.

#### XXXV.

Già con mia moglie avendo simulato D' esser partito, e gitone in Levante; Nel giovane amator così mutato L'andar, la voce, l'abito e'l sembiante, Me ne ritorno, ed ho Melissa allato, Che s' era trasformata, e parea un fante; E le più ricche gemme avea con lei, Che mai mandassin gl' Indi o gli Eritrei.

#### XXXVI.

Io, che l'uso sapea del mio palagio, Entro sicuro, e vien Melissa meco; E Madonna ritrovo a sì grande agio. Che non ha nè scudier nè donna seco. I miei preghi le espongo, indi il malvagio Stimolo innanzi del mal far le arreco; I rubini i diamanti e gli smeraldi, Che mosso arebbon tutti i cor'più saldi;

# XXXVII.

E le dico che poco è questo dono
Verso quel che sperar da me dovea.
De la comodità poi le ragiono
Che, non v'essendo il suo marito, avea;
E le ricordo che gran tempo sono
Stato suo amante, com'ella sapea;
E che l'amar mio lei con tanta fede
Degno era avere al fin qualche mercede.

Orl. furioso . T. V.

#### XXXVIII.

Turbossi nel principio ella non poco, Divenne rossa, ed ascoltar non volle:

Ma il veder siammeggiar poi come soco
Le belle gemme, il duro cor se' molle;
E con parlar rispose breve e sioco
Quel che la vita a rimembrar mi tolle;
Che mi compiaceria, quando credesse
Ch' altra persona mai nol risapesse.

# XXXIX.

Fu tal risposta un venenato telo
Di che me ne sentii l'alma trafissa.
Per l'ossa andommi e per le vene un gelo:
Ne le fauci resto la voce sissa.
Levando allora del suo incanto il velo,
Ne la mia forma mi torno Melissa.
Pensa, di che color dovesse sassi;
Che in tanto error da me vide trovarsi.

#### XL.

Divenimano ambi di color di morte, Muti ambi, ambi restiam con gli occhi bassi. Potei la lingua appena aver si forte, E tanta voce appena, ch'io gridassi: Me tradiresti dunque ta, consorte, Quando tu avessi chi'l mio onor comprassi? Altra risposta darmi ella non puote, Che di rigar di lagrime le gote.

#### XLI.

Ben la vergogna è assai, ma più lo sdegno Ch'ella ha, da me veder farsi quell'onta; E moltiplica sì senza ritegno, Ch'in ira al fine, e in crudele odio monta. Da me fuggisti tosto sa disegno; E ne l'ora che l'asl del carro smonta, Al fiume corse, e ia una sua barchetta Si fa calar tueta la notte in fretta;

#### XLII.

E la matriat s'appresenta avante
Al cavalier che l'avea un tempo amata;
Sotto il cui viso, sotto il cui sembiante
Fu contra l'onor mio da me tentata.
A lui che n'era stato ed era amante,
Creder si può che su la giunta grata.
Quindi ella mi se'dir ch'io non sperassi
Che mai più sosse mia, nè più m'amassi.

#### XLIII.

Ahi lasso! da quel di con ini dimora In gran piacere, e di me puende gioco: Ed io del mal che procacciaimi allora, Ancor languisco, e non ritrovo loco. Cresce il mul sempre; e giusto è ch' io ne mora; E resta omai da consumarci poco. Ben credo che'l primo nano sarei anorto, Se non mi dava ajuso un sol consorto.

#### XLIV.

Il conforto ch' io prendo, è, che di quanti Per dieci anni mai fur sotto al mio tetto. (Ch'a tutti questo vaso ho messo innanti) Non ne trovo un, che non s'immolli il petto. Aver nel caso mio compagni tanti, Mi dà fra tanto mal qualche diletto. Tu tra infiniti sol sei stato saggio, Che far negasti il periglioso saggio.

#### XLV.

Il mio voler cercare oltre a la meta, Che de la donna sua cercar si deve, Fa che mai più trovare ora quieta Non può la vita mia, sia lunga o breve. Di ciò Melissa fu a principio lieta; Ma cessò tosto la sua gioja lieve : Ch' essendo causa del mio mal stata ella. Io l'odiai sì, che non potea vedella.

#### XLVI.

Ella d'esser odiata impaziente Da me, che dicea amar più che sua vita, Ove donna restarne immantinente Creduto avea, che l'altra ne fosse ita: Per non aver sua doglia sì presente, Non tardò molto a far di qui partita; E in modo abbandonò questo paese, Che dopo mai per me non se n'intese.

#### XLVII.

Così narrava il mesto cavaliero:
E quando fine a la sua istoria pose,
Rinaldo alquanto stè sopra pensiero,
Di pietà vinto, e poi così rispose:
Mal consiglio ti diè Melissa in vero,
Che d'attizzar le vespe ti propose;
E tu sosti a cercar poco avveduto
Quel che tu avresti pon trovar voluto.

### XLVIII.

Se d'avarizia la tua donna vinta
A voler fede romperti su indutta,
Non t'ammirar: nè prima ella, nè quinta
Fu de le donne prese in sì gran lutta;
E mentre viapiù salda è ancora spinta
Per minor prezzo a far cosa più brutta;
Quanti uomini odi tu, che già per oro
An traditi padroni, e amici loro?

#### XLIX.

Non dovevi assalir con sì fiere armi, Se bramavi veder farle difesa. Non sai tu, contra l'oro che nè i marmi Nè'l durissimo acciar sta a la contesa? Che più fallasti tu a tentarla parmi, Di lei che così tosto restò presa. Se te altrettanto avesse ella tentato, Non so se tu più saldo fossi stato.

D

Ĺ.

Qui Rinaldo fe' fine, e da la mensa Levossi a un tempo, e domando dormire; Che riposare un poco, e poi si pensa Innanzi al di d'un' ora e due partire. Ha poco tempo, e'l poco ch' ha, dispensa Con gran misura, e in van nol lascia gire. Il signor di là dentro, a suo piacere; Disse che si potea porre

Ch'apparecchiata era la stanza e'l letto; Ma che, se volca fat per suo consiglio, Tutsa notte dormir potria a diletto, E dormendo avanzarsi qualche miglio. Acconciar ti farò, disse, un legnetto, Con che volando, e senza alcun periglio Tutta notte dormendo vo che vada, E una giornata avanzi de la strada.

LII.

La proferta a Rinaldo accettar piacque, E molto ringrazio l'oste cortese;
Poi senza indugio là dove ne l'acque
Da'naviganti era aspettato, scese.
Quivi a grand'agio riposato giacque,
Mentre il corso del fiume il legno prese,
Che da sei 'remi spinto lieve e snello
Pel fiume andò come per l'aria angello.

#### LIII.

Così tosto com' ebbe il capo chino, Il cavalier di Francia addormentosse; Imposto avendo già, come vicino Giungea a Ferrara, che svegliato sosse. Resto Melara nel lito mancino; Nel lito destro Sermide restosse: Figarolo e Stellata il legno passa, Ove le corna il Pò iracondo abbassa.

#### LIV.

De le due corna il nocchier prese il destro, E lasciò andar verso Venezia il manco: Passò il Bondeno; e già il color tilestro Si vedea in Oriente venir manco; Che, votando di fior tutto il canestro, L'aurora vi facea vermiglio e bianco; Quando lontan scoprendo di Tealdo Ambe le Rocche, il capo alzò Rinaldo.

#### LV.

O città bene avventurosa, disse, Di cui già Malagigli il mio cugino, Contemplando le stelle erranti e fisse, E costringendo alcun spirto indovino, Ne i secoli futuri mi predisse (Già ch' io facea con lui questo cammino) Ch'anco la gloria tua salirà tanto, Ch'avrai di tutta Italia il pregio e'l vanto s

D 4

#### LVI.

Così dicendo, pur tuttavia in fretta Su quel battel che parea aver le penne Scorrendo il re de'fiumi, a l'isoletta, Ch'a la cittade è più propinqua, venne: E benchè fosse allora erma e negletta, Pur s'allegrò di rivedorla, e fenne Non poca festa; che sapea quanto ella, Volgendo gli anni, saria ornata e bella.

#### LVII.

· Altra fiata che fe' questa via,

Udì da Malagigi il qual seco era,

Che settecento volte che si sia

Girata col Monton la quarta sfera,

Questa la più gioconda isola fia

Di quante cinga mar, stagno o riviera;

Sì che veduta lei, non sarà ch' oda

Dar più a la patria di Nausicaa loda:

LVIII.

Udì che di bei tetti posta innante
Sarebbe a quella sì a Tiberio cara:
Che cederian l'Esperide a le piante
Ch'avria il bel loco d'ogni sorte rara;
Che tante spezie d'animali, quante
Vi sien, nè in mandra Circe ebbe, nè in ara;
Che v'avria con le Grazie, e con Cupido
Venere stanza, e non più in Cipro o in Gnido:

#### LIX.

E che sarebbe tal per studio e cura Di chi al sapere ed al potere unita La voglia avendo, d'argini e di mura Avria sì ancor la sua città munita, Che contra tutto il mondo star sicura Potria senza chiamar di fuori aita: E che d'Ercol figliuol, d'Ercol sarebbe Padre il signor che quelto e quel far debbe. I.X.

Così venia Rinaldo ricordando Quel che già il suo cugin detto gli avea, De le future cose divinando. Che spesso conferir seco solea. E tuttavia l'umil città mirando: Come esser può ch'ancor, seco dicea. Debban così fiorir queste paludi Di tutti i liberali e degni studi?

LXI.

E crescer abbia di sì picciol borgo Ampla cittade, e di si gran bellezza? E ciò ch'intorno è tutto stagno e gorgo, Sien lieti e pieni campi di ricchezza? Città, fin ora a riverire assorgo L'amor la cortesia la gentilezza De'tuoi fignori, e gli onorati pregi Dei cavalier', dei cittadini egregi,

#### LXII.

L'ineffabil bontà del Redentore,
De'tuoi principi il senno e la giustizia,
Sempre con pace, sempre con amore
Ti tenga in abbondanza ed in letizia;
E ti difenda contra ogni furore
De'tuoi nimici, e scopra lor malizia.
Del tuo contento ogni vicino arrabbi,
Più tosto che tu invidia ad alcuno abbi.

#### LXIII.

Mentre Rinaldo così parla, fande Con tanta fretta il sottil legno l'onde, Che con maggiore al logoro non scende Falcon, ch'al grido del padron risponde. Del destro corno il destro ramo prende Quindi il nocchiero, e mura e tetti asconde. San Giorgio addietro, addietro s'allontana La torre de la Fossa e di Gaibana.

#### LXIV.

Rinaldo, come accade, ch' un pensiero Un altro dietro, e quello un altro mena, Si venne a ricordar del cavaliero Nel cui palagio fu la sera a cena; Che per questa cittade, a dire il vero, Avea giusta cagion di stare in pena: E ricordossi del vaso da bere Che mostra altrui l'error de la mogliere:

#### LXV.

E ricordossi insieme de la prova Che d'aver satta il cavalier narrolli: Che di quanti avea esperti, uomo non trova Che bea nel vaso, e'l petto non e'immolli. Or si pente, or tra se dice: e mi giova, Ch'a tanto paragon venir non volli. Riuscendo, s'accertava il creder mio: Non riuscendo, a che partito era io?

#### LXVI.

Gli è questo creder mio, come io l'avessi Ben certo; e poco accrescer lo potrei. Sì che, s'al paragon mi succedessi, Poco il meglio saria ch'io ne trarrei: Ma non già poco il mal, quando vedessi Quel di Clarice mia, ch'io non vorrei. Metser saria mille contra uno a gioco: Che perder si può molto, e acquistar poco. LXVII.

Stando in questo pensoso il cavaliero
Di Chiaramonte, e non alzando il viso,
Con molta attenzion fu da un nocchiero,
Che egli era incontra, riguardato fiso:
E perchè di veder rutro il pensiero
Che l'occupava tanto gli su avviso;
Come uom che ben parlava ed avea ardire.

A seco ragionar lo fece uscire.

#### LXVIII.

La somma fu del lor ragionamento, Che colui mal accorto era ben stato, Che ne la moglie sua l'esperimento Maggior che può far donna avea tentato; Che quella che da l'oro e da l'argento Disende il cor di pudicizia armato, Tra mille spade via più facilmente Disenderallo, e in mezzo al foco ardente.

#### LXIX

Il nocchier soggiungea: ben gli dicesti, Che non dovea offerirle sì gran doni: Che contrastare a questi assatti, e a questi Colpi non sono tutti i petti buoni. Non so se d'una giovane intendesti (Ch'esser può che tra voi se ne ragioni) Che nel medesmo error vide il consorte, Di ch'esso avea lei condannata a morte.

# LXX.

Dovea in memoria avere il fignor mio, Che l'oro e'l premio ogni durezza inchina; Ma, quando bisognò, l'ebbe in obblio, Ed ei fi procacciò la sua ruina.
Così sapea l'esempio egli, com'io; Che fu in questa cittade qui vicina, Sua patria e mia, che'l lago e la palude Del refrenato Menzo intorno chiude.

# LXXI.

D'Adonio voglio dir, che'l ricco dono Fe'a la moglie del giudice, d'un cane. Di questo, disse il paladino, il suono Non passa l'Alpe, e qui tra voi rimane; Perchè nè in Francia ne dove ito sono, Parlar n'udii ne le contrade strane. Si che di pur, se non t'incresce il dire; Che volentieri io mi t'acconcio a udire.

# LXXII.

Il nocchier cominciò: già fu di questa
Terra un Anselmo di famiglia degna,
Che la sua gioventù con lunga vesta
Spese in saper ciò ch' Ulpiano insegna;
E di nobil progenie bella e onesta
Moglie cercò, ch' al grado suo convegna;
E d'una Terra quindi non lontana
N' ebbe una di bellezza soprumana;
LXXIIL

E di bei modi e tanto graziosi, Che parea tutta amore e leggiadria; E di molto più forse, ch'ai riposi, Ch'a lo stato di lui non convenia. Tosto che l'ebbe, quanti mai gelosi Al mondo fur, passò di gelosia: Non già ch'altra cagion glie ne desse ella, Che d'esse troppo accorta e troppo bella.

#### 62 ORLANDO FURIOSO.

LXXIV.

Ne la città medesma un cavaliero Era d'antica e d'onorata gente, Che discendea da quel lignaggio altiero Ch'uscì d'una mascella di serpente, Onde già Manto, e chi con essa fero La patria mia, disteser similmente. Il cavalier, ch' Adonio nominosse, Di questa bella donna innamorosse;

LXXV.

E per venire a fin di queste amore, A spender cominciò senza ritegno. In vestire in conviti in farsi onore, Quanto può farsi un cavalier più degno. Il tesor di Tiberio imperatore. Non saria stato a tante spese al segno. Io credo ben che non passar' due verni, Ch' egli uscì suor di tutti i ben' parerni. LXXVI.

La casa ch'era dianzi frequentata Mattina e sera tanto da gli amici, Sola restò, sosto che su privata Di starne di sagian' di coturnici. Egli, che capo su de la brigata, Rimase dietro, e quasi fra mendici. Pensò, poi ch'in miseria era venuto, D'andate ove non sosse conosciuto.

#### LXXVII.

Con questa intenzione una mattina Senza far motto altrui la patria lascia : E con sospiri e lagrime cammina Lungo lo stagno che le mura fascia. La donna che del cor gli era regina, Già non obblia per la seconda ambascia. Ecco un' altra avventura, che lo viene Di sommo male a porre in sommo bene.

# LXXVIII.

Vede un villan che con un gran bastone Intorno alcuni sterpi s'affatica. Ouivi Adonio si serma, e la cagione Di tanto travagliar vuol che gli dica. Disse il villan, che dentro a quel macchione Veduto avea una serpe molto antica: Di che più lunga e grossa a' giorni suoi Non vide, nè credea mai veder poi;

# LXXIX.

E che non si voleva indi partire, Che non l'avesse ritrovata, e morta. Come Adonio lo sente così dire. Con poca pazienza lo sopporta. Sempre solea le serpi favorire: Che per insegna il sangue suo le porta In memoria, ch'uscì sua prima gente De' denti seminati di serpente;

# 64 ORLANDO FURIOSO.

### LXXX.

E disse, e fece col villano in guisa, Che suo malgrado abbandonò l'impresa; Sì che da lui non fu la serpe uccisa, Nè più cercata, nè altramente offesa. Adonio ne va poi dove s'avvisa Che sua condizion sia meno intesa; E dura con disagio e con affanno Fuor de la patria appresso al settimo anno; LXXXI.

Nè mai per lontananza nè strettezza
Del viver, che i pensier' non lascia ir vaghi, Cessa amor, che sì gli ha la mano avvezza,
Ch'ognor non gli arda il core, ognor impiaghi.
E forza al fin che torni a la bellezza
Che son di riveder sì gli occhi vaghi.
Barbuto, afflitto, e assai male in arnese,
Là donde era venuto, il cammin prese.

LXXXII.

In questo tempo a la mia patria accade Mandare un oratore al padre santo, Che resti appresso a la sua santitade Per alcun tempo, e non su detto quanto. Gettan la sorte, e nel giudice cade. Oh giorno a lui cagion sempre di pianto! Fe' scuse, pregò assai, diede e promesse Per non partirsi; e al sin sforzato cesse.

### LXXXIII.

Non gli parea crudele e duro manco A dover sopportar tanto dolore, Che se veduto aprir s'avesse il fianco, E vedutosi trar con mano il core. Di geloso timor pallido e bianco Per la sua donna, mentre staria suore, Lei con quei modi che giovar si crede, Supplice prega a non mancar di sede;

### LXXXIV.

Dicendole ch'a donna nè bellezza,
Nè nobiltà, nè gran fortuna basta,
Sì che di vero onor monti in altezza,
Se per nome e per opre non è casta:
E che quella virtù via più si prezza,
Che di sopra riman quando contrasta:
E ch' or gran campo avria per questa assenza
Di far di pudicizia esperienza.

# LXXXV.

Con tai le cerca ed altre assai parole Persuader ch'ella gli sia fedele. De la dura partita ella si duole, Con che lagrime, oh Dio, con che querele! E giura che piuttosto oscuro il sole Vedrassi, che gli sia mai si crudele, Che rompa fede; e che vorria morire Piuttosto, ch'aver mai questo desire.

Orl. furiofo, T. V. E

### LXXXVI.

Ancor ch'a sue promesse e a' suoi scongiuri
Desse credenza, e si acchetasse alquanto;
Non resta che più intender non procuri,
E che materia non procacci al pianto.
Avea un amico suo, che dei suturi
Casi predir teneva il pregio e il vanto;
E d'ogni sortilegio e magica arte
O il tutto, o ne sapea la maggior parte.

LXXXVII.

Diegli, pregando, di vedere assinto, Se la sua moglie, nominata Argia, Nel tempo che da lei stara disgiunto, Fedele e casta, o per contrario sia. Colui da preghi vinto, tolle il punto,

Colui da preghi vinto, tolle il punto,
Il ciel figura, come par che stia.

Anselmo il lascia in opra, e l'altro giorno
A lui per la risposta fa ritorno.

# LXXXVIII.

L'astrologo tenea le labbra chiuse
Per non dire al dottor cosa che doglia,
E cerca di tacer con molte scuse.
Quando pur del suo mal vede che ha voglia,
Che gli romperà fede, gli conchiuse,
Tosto ch'egli abbia il piè fuor de la soglia;
Non da bellezza nè da preghi indotta,
Ma da guadagno e da prezzo corrotta.

### LXXXIX.

Giunte al timore e al dubbio ch'avea prima
Queste minacce dei superni moti,
Come gli stesse il cor, tu stesso stima,
Se d'amor gli accidenti ti son noti.
E sopra ogni mestizia che l'opprima,
E che l'assista mente aggiri e asruoti,
E'il saper, come vinta d'avarizia
Per prezzo abbia a lasciar sua pudicizia.

XC.

Or per far quanti potea far ripari
Da non lasciarla in quell'error cadere,
( Perchè il bisogno a dispogliar gli altari
Trae l'uom tal volta che se'l trova avere)
Ciò che tenea di gioje e di danari,
(Che n'avea somma) pose in suo potere:
Rendite e frutti d'ogni possessione,
E ciò ch'ha al mondo, in man tutto le pone:
XCI.

Con facultade, disse, che ne tuoi Non sol bisogni te li goda e spenda; Ma che ne possi far ciò che ne vuoi, Li consumi e li getti e doni e venda. Altro conto saper non ne vo poi, Pur che qual ti lascio or, tu mi ti renda: Pur che come or tu sei, mi sii rimasa, Fa ch'io non trovi nè poter nè casa.

E 2

# XCII.

La prega che non faccia, se non sente Ch'egli ci sia, ne la città dimora; Ma ne la villa, ove più agiatamente Viver potrà d'ogni commercio suora. Questo dicea, però che l'umil gente Che nel gregge o ne'campi gli lavora, Non gli era avviso che le caste voglie Contaminar potessero a la moglie.

#### XCIII.

. Tenendo tuttavia le belle braccia Al timido marito al collo Argia, E di lagrime empiendogli la faccia, Ch'un fiumicel da gli occhi le n'uscia; S'attrifta che colpevole la faccia, Come di fe mancata già gli fia; Che questa sua sospizion procede, Perchè non ha ne la sua fede fede.

#### XCIV.

Troppo sarà, s'io voglio ir rimembrando Ciò ch' al partir da tramendue sia detto. Il mio onor, dice al sin, ti raccomando: Piglia licenza, e partesi in effetto; E ben si sente veramente, quando Volge il cavallo, uscire il cor del petto. Ella lo segue quanto seguir puote. Con gli occhi che le rigano le gote.

69

# XCV.

Adonio intanto misero e tapino,

E, come io dissi, pallido e barbuto,

Verso la patria avea preso il cammino,

Sperando di non esser conosciuto.

Sul lago giunse a la città vicino

Là dove avea dato a la biscia ajuto,

Ch'era assediata entro la macchia forte

Da quel villan che por la volea a morte.

#### XCVI.

Quivi arrivando in su l'aprir del giorno, Ch'ancor splendea nel cielo alcuna stella, Si vede in peregrino abito adorno Venir pel lito incontra una donzella In signoril sembiante, ancor ch'intorno Non le apparisse nè scudier nè ancella. Costei con grata vista lo raccolse, E poi la lingua a tai parole sciolse:

# XCVII.

Se ben non mi conosci, o cavaliero.
Son tua parente, e grande obbligo t'aggio:
Parente son, perchè da Cadmo fiero
Scende d'ambedue noi l'alto lignaggio.
Io son la fata Manto, che'l primiero
Sasso misi a fondar questo villaggio;
E dal mio nome (come ben sorse hai
Contare udito) Mantoa la nomai.

E 3

# 70 ORLANDO FURIOSO.

#### XCVIII.

De le fare io son una; ed il fatale
Stato per farti anco saper ch' importe,
Nascemmo a un punto, che d'ogni altro male
Siamo capaci, fuor che de la morte.
Ma giunto è con questo essere immortale
Condizion non men del morir forte;
Ch'ogni settimo giorno ognuna è certa
Che la sua forma in biscia si converta.

# XCIX.

Il vedersi coprir del brutto scoglio,
E gir serpendo, è cosa tanto schiva,
Che non è pare al mondo altro cordoglio;
Talchè bestemmia ognuna d'esser viva.
E l'obbligo ch' io t' ho (perchè ti voglio
Insiememente dire onde deriva)
Tu saprai che quel dì, per esser tali,
Siamo a periglio d'infiniti mali.

Non è sì odiato altro animale in terra, Come la serpe: e noi che n'abbiam faccia, Patimo da ciascuno oltraggio e guerra; Che chi ne vede, ne percote e caccia. Se non troviamo ove tornar sotterra, Sentiamo quanto pesa altrui le braccia. Meglio saria poter morir, che rotte E storpiate restar sotto le botte. CI.

L'obbligo ch'io t'ho grande è, ch'una volta Che tu passavi per quest'ombre amene, Per te di mano sui d'un villan tolta, Che gran travagli m'avea dati e pene. Se tu non eri, io non andava sciolta, Ch'io non portassi rotto e capo e schene; E che sciancata non restassi e storta, Se ben non vi potea rimaner morta;

CII.

Perchè quei giorni che per terra il petto Traemo avvolte in serpentile scorza, Il ciel ch' in altri tempi è a noi soggetto, Nega ubbidirci, e prive fiam di forza. In altri tempi ad un sol nostro detto H sol si ferma, e la sua luce ammorza, L'immobil terra gira, e muta loco, S'insiamma il ghiaccio, e si congela il soco.

Ora io son qui per renderti mercede Del beneficio che mi festi allora. Nessuna grazia indarno or mi si chiede, Ch'io son del manto viperino suora. Tre volte più, che di tuo padre erede Non rimanesti, io ti so ricco or ora, Nè vo' che mai più povero diventi; Ma quanto spendi più, che più augumenti.

E 4

# 71 ORLANDO FURIOSO.

CIV.

E perchè so che ne l'antico nodo
În che gia amor t'avvinse anco ti trovi;
Voglioti dimostrar l'ordine e'l modo
Ch'a disbramar tuoi desiderj giovi.
Io voglio, or che lontano il marito odo,
Che senza indugio il mio consiglio provi,
Vadi a trovar la donna che dimora
Fuori a la villa, e sarò teco io ancora.
CV.

E seguitò narrandogli in che guisa
A la sua donna vuol che s'appresenti;
Dico, come vestir come precisa.

Mente abbia a dir, come la preghi, e tenti;
E che forma essa vuol pigliar, divisa:
Che fuor che'l giorno ch'erra tra' serpenti,
In tutti gli altri si può far, secondo
Che più le pare, in quante forme ha il mondo.

CVI.

Mise in abito lui di peregrino
Il qual per Dio di porta in porta accatti:
Mutossi ella in un cane, il più piccino
Di quanti mai n'abbia natura fatti,
Di pel lungo, più bianco ch'armellino,
Di grato aspetto, e di mirabili atti.
Così trassigurati entraro in via
Verso la casa de la bella Argia;

#### CVII.

E dei lavoratori a le capanne,
Prima ch' altrove, il giovane fermosse;
E cominciò a sonar certe sue canne,
Al cui suono danzando il can rizzosse.
La voce e'l grido a la padrona vanne,
E sece al, che per veder si mosse:
Fece il Romeo chiamar ne la sua corte,
Sì come del dottor traea la sorte.

CVIII.

E quivi Adonio a comandare al cane Incominciò; ed il cane a ubbidir lui, E far danze nostral', farne d'estrane, Con passe e continenze e modi sui; E finalmente con maniere umane. Far ciò che comandar sapea colui Con tanta attenzion, che chi lo mira Non batte gli occhi, e appena il fiato spira... CIX.

Gran meraviglia, ed indi gran desire Venne a la donna di quel can gentile; E ne sa per la balia proferire Al cauto peregrin prezzo non vile. S'avessi più tesor che mai sitire Potesse cupidigia semminile, (Colui rispose) non saria mercede Di comprar degna del mio cane un piede.

#### CX.

E per mostrar che veri i detti foro, Con la balia in un canto si ritrasse, E disse al cane ch' una marca d'oro A quella donna in cortessa donasse. Scosses il cane, e videsi ilatesoro. Disse Adonio a la balia che'il pigliasse, Soggiungendo: ti par che prezzo sia, Per cui sì bello ed util cane io dia?

CXI.

Cosa, qual vogli sia, non gli domando, Di ch'io ne torni mai con le man' vote: E quando perle, e quando anella, e quando Leggiadra veste e di gran prezzo scote. Pur di a madonna che sia al suo comando; Per oro no; ch'oro pagar nol puote. Ma se vuol ch'una notte seco io giaccia, Abbiasi il cane, e'l suo voler ne faccia.

CXII.

Così dice, e una gemma allora nata
Le dà, ch' a la padrona l'appresenti.
Pare a la balia averne più derrata,
Che di pagar diece ducati o venti.
Torna a la donna, e le fa l'ambasciata,
E la conforta poi che si contenti
D'acquistare il bel cane; ch'acquistarlo
Per prezzo può, che non si perde a darlo.

#### CXIII

La bella Argia sta ritrosetta in prima; Parte, che la sua fe romper non vuole; Parte, ch'esser possibile non stima Tutto ciò che ne suonan le parole. La balia le ricorda e rode e lima. Che tanto ben di rado avvenir suole: E fe' che l'agio un altro di si tolse. Che'l can veder senza tanti occhi volse, CXIV.

Quest' altro comparir ch' Adonio sece, Fu la ruina, e del dottor la morte. Facea nascer le doble a diece a diece. Filze di perle, e gemme d'ogni sorte; Sì che il superbo cor mansuefece, Che tanto meno a contrastar su forte, Quando poi seppe che costui ch'innante Le fa partito, è 'l cavalier suo amante, CXV.

De la puttana sua balia i conforti, I preghi de l'amante e la presenza, Il veder che guadagno se l'apporti, Del misero dottor la lunga assenza, Lo sperar ch' alcun mai non lo rapportì, Fero ai casti pensier tal violenza, Ch' ella accetto il bel cane, e per mercede In braccio e in preda al suo amator si diede.

### CXVI.

Adonio lungamente frutto colse De la sua bella donna, a cui la fata Grande amor pose, e tanto le ne volse. Che sempre star con lei si su obbligata. Per tutti i segni il sol prima si volse, Ch' al giudice licenza fosse data: Alfin tornò, ma pien di gran sospetto, Per quel che già l'astrologo avea detto. CXVII.

Fa, giunto ne la patria, il primo volo A casa de l'astrologo, e gli chiede, Se la sua donna fatto inganno e dolo, O pur serbato gli abbia amore e fede. Il sito figurò colui del polo, Ed a tutti i pianeti il luogo diede; Poi rispose che quel ch'avea temuto, Come predetto fu, gli era avvenuto: CX VIII.

Che da doni grandissimi corrotta, Data ad altri s'avea la donna in preda. Questa al dottor nel cor su sì gran botta, Che lancia e spiedo io vo' che ben le ceda. Per esserne più certo, ne va allotta (Benchè pur troppo a lo indovino creda) Ov'è la balia, e la tira da parte, E per saperne il certo usa grande arte.

#### CXIX.

Con larghi giri circondando prova
Or qua or là di ritrovar la traccia.
E da principio nulla ne ritrova,
Con ogni diligenza che ne faccia;
Ch' ella che non avea tal cosa nova,
Stava negando con immobil faccia;
E come bene instrutta, più d'un mese
Tra il dubbio e'l certo il suo patron sospese.

CXX.

Quando dovea parergli il dubbio buono, Se pensava il dolor, ch'avria del certo? Poi ch'indarno provò con prego e dono Che da la balia il ver gli fosse aperto, Nè toccò tasto ove sentisse suono Altro che falso; come uom bene esperto, Aspettò che discordia vi venisse; Ch'ove semmine son, son liti e risse;

E come egli aspettò, così gli avvenne:
Ch'al primo sdegno che tra lor poi nacque,
Senza suo ricercar la balia venne
Il tutto a raccontargli, e nulla tacque.
Lungo a dir fora ciò che 'l cor sostenne;
Come la mente costernata giacque
Del giudice meschin che su oppresso,
Che stette per uscir suor di se stesso;

# CXXII.

E si dispose al fin da l'ira vinto
Morir, ma prima uccider la sua moglie;
E che d'ambedue i sangui un ferro tinto
Levasse lei di biasmo, e se di doglie.
Ne la città se ne ritorna spinto
Da così suribonde e cieche voglie;
Indi a la villa un suo sidato manda,
E quanto eseguir debba gli comanda.

CXXIII.

Comanda al servo ch'a la moglie Argia Torni a la villa, e in nome suo le dica, Ch'egli è da febbre oppresso così ria, Che di trovarlo vivo avrà fatica; Sì che senza aspettar più compagnia Venir debba con lui, s'ella gli è amica. (Verrà: sa ben che non farà parola) E che tra via le seghi egli la gola. CXXIV.

A chiamar la patrona andò il famiglio-Per far di lei quanto il fignor commesse. Dato prima al suo cane ella di piglio, Montò a cavallo, ed a cammin si messe. L'avea il cane avvisata del periglio; Ma che d'andar per questo ella non stesse: Ch'avea ben disegnato e provveduto, Onde nel gran bisogno avrebbe ajuto.

#### CXXV.

Levato il servo del cammino s'era: E per diverse e solitarie strade A studio capitò su una riviera, Che d' Apennino in questo siume cade, Ov' era bosco e selva oscura e nera, Lungi da villa e lungi da cittade. Gli parve loco tacito, e disposto Per l'effetto crudel che gli fu imposto.

# CXXVI.

Trasse la spada, e a la padrona disse Quanto commello il suo fignor gli avea; Sicche chiedesse, prima che morisse, Perdono a Dio d'ogni sua colpa rea. Non ti so dir com' ella si coprisse: Quando il servo ferirla si credea. Più non la vide, e molto d'ogn'intorno L'andò cercando, e al fin restò con scorno. CXXVII.

Torna al padron con gran vergogna ed onta, Tutto attonito in faccia e sbigottito, E l'insolito caso gli racconta, Ch'egli non sa come si sia seguito. Ch' a' suoi servigi abbia la moglie pronta La fata Manto, non sapea il marito; Che la balia, onde il resto avea saputo, Questo, non so perchè, gli avea taciuto.

### CXXVIII.

Non sa che far ; che nè l'oltraggio grave Vendicato ha, nè le sue pene ha sceme. Quel ch'era una festuca, ora è una trave; Tanto gli pesa, tanto al cor gli preme. L'error che sapean pochi, or si aperto ave, Che senza indugio si palesi teme. Potea il primo celarsi; ma il secondo Pubblico in breve fia per tutto il mondo.

CXXIX.

Conosce ben, che poi che'l cor fellone Avea scoperto il misero contra essa, Ella per non tornargli in suggezione, D' alcun potente in man si sarà messa: Il qual se la terrà con irrisione Ed ignominia del marito espressa; E forse anco verrà d'alcuno in mano. Che ne fia insieme adultero e ruffiano:

CXXX.

Sì che per rimediarvi, in fretta manda Intorno messi e lettere a cercarne: Chi in quel loco, chi in questo ne domanda Per Lombardia, senza città lasciarne. Poi va in persona, e non si lascia banda Ove o non vada o mandivi a spiarne: Nè mai può ritrovar capo nè via Di venire a notizia, che ne sia.

#### CXXXI.

Al fin chiama quel servo a chi fu imposta L'opra crudel, che poi non ebbe effetto; E fa che lo conduce ove nascosta Se gli era Argia, siccome gli avea detto: Che forse in qualche macchia il di riposta, La notte si ripara ad alcun tetto. Lo guida il servo ove trovar si crede La folta selva, e un gran palagio vede.

CXXXII.

Fatto avea farsi a la sua fata intanto La bella Argia con subito lavoro D' alabastri un palagio per incanto, Dentro e di fuor tutto fregiato d'oro. Nè lingua dir, nè cor pensar può quanto Avea beltà di fuor, dentro tesoro. Quel che jersera si ti parve bello Del mio fignor, saria un tugurio a quello: CXXXIII.

E di panni di razza e di cortine Tessute riccamente e a varie fogge, Ornate eran le stalle e le cantine. Non sale pur, non pur camere e logge: Vasi d'oro e d'argento senza fine, Gemme cavate, azzurre e verdi e rogge, E formate in gran piatti e in coppe e in nappi, E senza fin d'oro e di seta drappi.

Orl. furiofo. T. V.

#### 82 ORLANDO FURIOSO.

#### CXXXIV.

Il giudice, siccome io vi dicea, Venne a questo palagio a dar di petto; Quando ne una capanna si credea Di ritrovar, ma solo il bosco schietto. Per l'alta maraviglia che n' avea, Esser si credea uscito d'intelletto. Non sapea se fosse ebro, o se sognasse, O pur se'i cervel scemo a volo andasse.

# CXXXV.

Vede innanzi a la porta uno Etiopo Con naso e labbri grossi; e ben gli è avviso, Che non vedesse mai prima nè dopo Un così sozzo e dispiacevol viso: Poi di fattezze, qual si pinge Esopo, D'attristar, se vi fosse, il paradiso; Bisunto e sporco, e d'abito mendico: Nè a mezzo ancor di sua bruttezza io dico.

# CXXXVI.

Anselmo, che non vede altro da cui Possa saper di chi la casa sia; A lui s'accosta, e ne domanda a lui; Ed ei risponde: questa casa è mia. Il giudice è ben certo che colui Lo bessi, e che gli dica la bugia: Ma con scongiuri il negro ad affermare Che sua è la casa, e ch'altri non vi ha a fare;

#### CXXXVII.

E gli offerisce, se la vuol vedere, Che dentro vada e cerchi come voglia; E se v'ha cosa che gli fia in piacere O per se o per gli amici, se la toglia. Diede il cavallo al servo suo a tenere Anselmo, e mise il piè dentro a la soglia; E per sale e per camere condutto Da basso, e d'alto, andò mirando il tutto.

#### CXXXVIII.

La forma il sito il ricco e bel lavoro
Va contemplando, e l'ornamento regio;
E spesso dice: non potria quant'oro
E' sotto il sol, pagare il loco egregio.
A questo gli risponde il brutto Moro,
E dice: e questo ancor trova il suo pregio:
Se non d'oro o d'argento, nondimeno
Pagar lo può quel che vi costa meno.

# CXXXIX.

E gli fa la medesima richiesta
Ch'avea già Adonio a la sua moglie fatta.
Da la brutta domanda e disonesta
Persona lo stimò bestiale e matta.
Per tre repulse e quattro egli non resta,
E tanti modi a persuaderio adatta,
Sempre offerendo in merito il palagio,
Che se'inchinarlo al suo voler malvagio.

È 2

#### 84 ORLANDO FURIOSO.

#### CXL.

La moglie Argia, che stava appresso ascosa, Poiche lo vide nel suo error caduto, Saltò fuora gridando: ah degna cosa, Ch' io veggio di dottor saggio tenuto. Trovato in sì mal'opra e viziosa, Pensa se rosso far si debbe e muto. O terra, acciò ti si gettasse dentro, Perchè allor non t'apristi insino al centro?

La donna in suo discarco, ed in vergogna D' Anselmo, il capo gl' intronò di gridi, Dicendo: come te punir bisogna Di quel che far con sì vil uom ti vidi; Se per seguir quel che natura agogna, Me vinta a' preghi del mio amante uccidi, Ch' era bello e gentil, e un dono tale Mi fe', ch' a quel nulla il palagio vale? CXLII.

S' io ti parvi esser degna d'una morte, Conosci che ne sei degno di cento: E ben ch'in questo loco io sia sì forte, Ch' io possa di te fare il mio talento: Pure io non vo'pigliar di peggior sorte Altra vendetta del tuo fallimento. Di par l'avere e'l dar, marito, poni: Fa, com'io a te, che tu a me ancor perdoni;

#### CXLIII.

E sia la pace, e sia l'accordo fatto, Ch'ogni passato error vada in obblio; Nè ch'in parole io possa mai nè in atto Ricordarti il tuo error, nè a me tu il mio. Al marito ne parve aver buon patto, Nè dimostrossi al perdonar restio. Così a pace e concordia ritornaro, E sempre poi su l'uno a l'altro caro.

#### CXLIV.

Così disse il nocchiero; e mosse a riso Rinaldo al fin de la sua istoria un poco; E diventar gli fece a un tratto il viso, Per l'onta del dottor, come di foco. Rinaldo Argia molto lodo, ch'avviso Ebbe d'alzare a quello augello un gioco, Ch' a la medesma rete se cascallo, In che cadde ella, ma con minor fallo.

# CXLV.

Poi che più in alto il sole il cammin prese, Fe' il paladino apparecchiar la mensa, Ch'avea la notte il Mantuan correse Provvista con larghissima dispensa. Fugge a sinistra intanto il bel paese, Ed a man destra la palude immensa: Viene, e suggesi Argenta, e'l suo girone Col lito ove Santerno il capo pone.

F 3

# CXLVI.

Allora la Bastia, credo, non v'era, Di che non troppo si vantar' Spagnoli D'avervi su tenuta la bandiera; Ma più da pianger n'anno i Romagnoli. E quindi a silo a la dritta riviera Cacciano il legno, e san parer che voli. Lo volgon poi per una sossa morta, Ch'a mezzodì presso Ravenna il porta.

#### CXLVII.

Benche Rinaldo con pochi danari
Fosse sovente, pur n'avea sì allora,
Che cortesia ne sece a'marinari,
Prima che li lasciasse a la buon'ora.
Quindi mutando bestie e cavallari,
Arimino passò la sera ancora;
Nè in Montessore aspetta il mattutino,
E quasi a par col sol giunge in Urbino.
CXLVIII.

Quivi non era Federico allora, Nè Elisabetta, nè I buon Guido v'era, Nè Francesco Maria, nè Leonora, Che con cortese forza e non altera Avesse astretto a far seco dimora Sì famoso guerrier più d'una sera; Come fer già molti anni, ed oggi fanna

A donne e a cavalier' che di là vanno.

#### CXLIX.

Poi che quivi a la briglia alcun nol prende, Smonta Rinaldo a Cagli a la via dritta. Pel monte che'l Metauro o il Gauno fende, Passa Apennino, e più non l'ha a man ritta. Passa gli Ombri e gli Esrusci, e a Roma scendo: Da Roma ad Ostia: e quindi si tragitta Per marè a la cittade, a cui commise Il pietoso figliuol l'ossa d'Anchise.

CL.

Muta ivi legno, e verso l'isoletta
Di Lipadusa fa ratto levarsi;
Quella che su dai combattenti eletta,
Ed ove già stati erano a trovarsi.
Insta Rinaldo, ed i nocchieri affretta,
Ch'a vela e a remi fan ciò che può farsi;
Ma i venti avversi, e per lui mal gagliardi
Lo secer, ma di poco, arrivar tardi.

CLI.

Giunse ch'appunto il principe d'Anglante Fatta avea l'util' opra e gloriosa:
Avea Gradasso ucciso, ed Agramante:
Ma con dura viitoria e sanguinosa.
Morto n'era il figliuol di Monodante;
E di grave percossa e perigliosa
Stava Olivier languendo in su l'arena,
E del piè guasto avea martire e pena.

F 4

#### CLII.

Tener non potè il Conte asciutto il viso, Quando abbracciò Rinaldo, e che narrolli Che gli era stato Brandimarte ucciso, Che tanta sede e tanto amor portolli. Nè men Rinaldo, quando si diviso Vide il capo a l'amico, ebbe occhi molli: Poi quindi ad abbracciar si su condotto Olivier che sedea col piede rotto.

CLIII.

La consolazion che seppe, tutta
Diè lor, benchè per se tor non la possa;
Che giunto si vedea quivi a le frutta,
Anzi poi che la mensa era rimossa.
Andaro i servi a la città distrutta;
E di Gradasso e d'Agramante l'ossa
Ne le ruine ascoser di Biserta,
E quivi divulgar la cosa certa.
CLIV.

De la vittoria ch'avea avuto Orlando, S'allegrò Astolfo e Sansonetto molto; Non sì però, come avrian fatto, quando Non fosse a Brandimarte il lume tolto. Sentir lui morto, il gaudio va scemando.

Sentir lui morto, il gaudio va scemando Sì, che non ponno afferenare il volto. Or chi sarà di lor, ch'annunzio voglia A Fiordiligi dar di sì gran doglia?

#### CLV.

La notte che precesse a questo giorno, Fiordiligi sognò che quella vesta, Che per mandarne Brandimarte adorno Avea trapunta, e di sua man contesta, Vedea per mezzo sparsa d'ogn'intorno Di goccie rosse a guisa di tempesta. Parea che di sua man così l'avesse Ricamata ella, e poi se ne dolesse:

CLVI.

E parea dir: pur hammi il fignor mio, Commesso ch'io la faccia tutta nera: Or perchè adunque ricamata holl'io Contra sua voglia in sì strana maniera? Di questo sogno se' giudicio rio: Poi la novella giunse quella sera; Ma tanto Astolso ascosa glie la tenne, Ch'a lei con Sansonetto se ne venne.

Tosto ch'entraro, e ch'ella loro il viso. Vide di gaudio in tal vittoria privo; Senz'altro annunzio sa, senz'altro avviso, Che Brandimarte suo non è più vivo. Di ciò le resta il cor così conquiso, E così gli occhi anno la luce a schivo, E così ogni altro senso se le serra:

#### CLVIII.

Al tornar de lo spirto, ella a le chiome Caccia la mano; ed a le belle gote, Indarno ripetendo il caro nome, Fa danno ed onta più che far lor puote: Straccia i capelli, e sparge; e grida come Donna talor che'l demon rio percote; O come s'ode che già a suon di corno Menade corse, ed aggirossi intorno.

CLIX.

Or questo or quel pregando va, che porto Le sia un coltel, sì che nel cor si fera. Or correr vuol là dove il legno in porto Dei due signor' defunti arrivato era, E de l'uno e de l'altro così morto Far crudo strazio e vendetta acre e siera. Or vuol passare il mare, e cercar tanto, Che possa al suo signor morire accanto.

Deh, perchè, Brandimarte, ti lasciai Senza me andare a tanta impresa? (disse) Vedendoti partir, non su più mai, Che Fiordiligi tua non ti seguisse. T'avrei giovato, s'io veniva, assai; Ch'avrei tenute in te le luci sisse; E se Gradasso avessi dietro avuto, Con un sol grido io t'avrei dato ajuto:

#### CLXI.

O forse esser potrei stata si presta, Ch'entrando in mezzo, il colpo t'avrei tolto: Fatto scudo t'avrei con la mia testa: Che morendo io, non era il danno molto. Ogni modo io morrò: nè fia di questa Dolente morte alcun prositto colto: Che quando io sossi morta in tua disesa, Non potrei meglio aver la vita spesa.

# CLXII.

Se pure ad ajutarti i duri Fati
Avessi avuti, e tutto il cielo avverso:
Gli ultimi baci almeno io t'avrei dati,
Almen t'avrei di pianto il viso asperso:
E prima che con gli angeli beati
Fosse lo spirto al suo Fattor converso,
Detto gli avrei: va in pace, e là m'aspetta:
Ch' ovunque sei, son per seguirti in fretta.
CLXIII.

E' questo, Brandimarte, è questo il regao, Di chi pigliar lo scettro ora dovevi? Or così teco a Dammogire io vegno? Così nel real seggio mi ricevi? Ah fortuna crudel, quanto disegno Mi rompi, oh che speranza oggì mi levi! Deh che cesso io, poi ch'ho perduto questo Tanto mio ben, ch'io non perdo anco il resto?

# CLXIV.

Questo ed altro dicendo, in lei risorse Il furor con tanto impeto, e la rabbia; Ch'a stracciare il bel crin di novo corse, Come il bel crin tutta la colpa n'abbia. Le mani insieme si percosse, e morse: Nel sen si cacciò l'ugne e ne le labbia. Ma torno a Orlando ed a' compagni, intanto Ch' ella si strugge, e si consuma in pianto. CLXV.

Orlando col cognato che non poco Bisogno avea di medico e di cura. Ed altrettanto, perchè in degno loco Avesse Brandimarte sepoltura; Verso il monte ne va, che fa col foco Chiara la notte, e il dì di fumo oscura. Anno propizio il vento, e a destra mano Non è quel lito lor molto lontano. CLXVI.

Con fresco vento ch' in favor veniva. Sciolser la fune al declinar del giorno, Mostrando lor la taciturna Diva La dritta via col luminoso corno: E sorser l'altro di sopra la riva Ch'amena giace ad Agrigento intorno. Quivi Orlando ordinò per l'altra sera Ciò ch'a funeral pompa bisogno era.

#### CLXVII.

Poi che l'ordine suo vide eseguito, Essendo omai del sole il lume spento, Fra molta nobiltà ch'era a l'invito De'luoghi intorno corsa in Agrigento, D'accesi torchi tutto ardendo il lito, E di grida sonando e di lamento, Tornò Orlando ove il corpo su lasciato, Che vivo e morto avea con sede amato.

### CLXVIII.

Quivi Bardin di somma d'anni grave Stava piangendo a la bara funebre. Che pel gran pianto ch'avea fatto in nave. Dovria gli occhi aver pianti e le palpebre. Chiamando il ciel crudel, le stelle prave. Ruggia come un leon ch'abbia la febbre. Le mani erano intanto empie e ribelle Ai crin' canuti, e a la rugosa pelle.

# CLXIX.

Levossi al ritornar del paladino
Maggiore il grido, e raddoppiossi il pianto.
Orlando, fatto al corpo più vicino,
Senza parlar stette a mirarlo alquanto,
Pallido, come colto al mattutino
E' da sera il ligustro o il molle acanto;
E dopo un gran sospir, tenendo sisse
Sempre le luci in lui, così gli disse:

# 94 ORLANDO PURIOSO.

### CLXX.

O forte, o caro, o mio fedel compagno, Che qui sei morto, e so che vivi in cielo, E d'una vita t'hai fatto guadagno, Che non ti può mai tor caldo nè gelo; Perdonami, se ben vedi ch' io piagno; Perchè d' esser rimaso mi querelo, E ch'a tanta letizia io non son teco; Non già perchè qua giù tu non sia meco. CLXXI.

Solo senza te son; nè cosa in terra
Senza te posso aver più che mi piaccia.
Se teco era in tempesta, e teco in guerra,
Perchè non anco in ozio ed in bonaccia?
Ben grande è'l mio fallir, poichè mi serra
Di questo fango uscir per la tua traccia.
Se ne gli assanni teco sui, perch'ora
Non sono a parte del guadagno ancora?
CLXXII.

Tu guadagnato, e perdita ho fatto io:
Sol tu a l'acquisto, io non son solo al danno.
Partecipe fatto è del dolor mio
L'Italia, il regno franco e l'alemanno.
Oh quanto, quanto il mio signore e zio,
Oh quanto i paladin' da doler s'anno!
Quanto l'imperio e la cristiana chiesa,
Che perduto an la sua maggior disesa!

# CLXXIIL

Oh quanto fi torrà per tua morte: Di terrore a' nemici e di spavento! Oh quanto Pagania sarà più forte, Quanto animo n' avrà, quanto ardimento! Oh come star ne dee la tua consorte! Sin qui ne veggo il pianto, e'l grido sento. So che m'accusa, e forse odio mi porta, Che per me teco ogni sua speme è morta.

#### CLXXIV.

Ma, Fiordiligi, almen resti un conforto A noi che siam di Brandimarte privi'; Ch' invidiar lui con tanta gloria morto Denno tutti i guerrier' ch' oggi son vivi. Quei Decj, e quel nel roman foro assorto, Ouel sì lodato Codro da gli Argivi, Non con più altrui profitto e più suo onore A morte si donar', del tuo signore.

# CLXXV.

Queste parole ed altre dicea Orlando. Intanto i bigi i bianchi i neri frati, E tutti gli altri cherci seguitando Andavan con longo ordine accoppiati, Per l'alma del defunto Dio pregando Che gli donasse requie tra' beati. Lumi innanzi e per mezzo e d'ogn'intorno, Mutata aver parean la notte in giorno.

#### CLXXVI.

Levan la bara, ed a portarla foro Messi a vicenda conti e cavalieri. Purpurea seta la copria, che d'oro E di gran perle avea compassi altieri. Di non men bello e signoril lavoro Avean gemmati e splendidi origlieri; E giacea quivi il cavalier con vesta Di color pare, e d'un lavor contesta.

CLXXVII.

Trecento a gli altri eran passati innanti De'più poveri tolti de la Terra, Parimente vestiti tutti quanti Di panni negri e lunghi fin a terra. Cento paggi seguian sopra altrettanti Grossi cavalli, e tutti buoni a guerra; E i cavalli coi paggi ivano il suolo Radendo col lor abito di duolo.

# CLXXVIII.

• Molte bandiere innanzi, e molte dietro, Che di diverse insegne eran dipinte. Spiegate accompagnavano il feretro; Le quai già tolse a mille schiere vinte, E guadagnate a Cesare ed a Pietro Avean le forze ch' or giaceano estinte. Scudi v' erano molti, che di degni Guerrieri, a chi fur tolti, aveano i segni.

#### CLXXIX.

Venian cento e cent'altri a diversi nsi 'De l'esequie ordinati; ed avean questi, Come anco il resto, accesi torchi; e chiusi, Più che vestiti, eran di nere vesti. Poi seguia Orlando, e ad or ad or sussissi Di lagrime avea gli occhi e rossi e mesti; Nè più lieto di lui Rinaldo venne: Il piè Olivier, che rotto avea, ritenne.

# CLXXX.

Lungo sarà, s'io vi vo'dire in versi

Le cerimonie, e raccontarvi tutti

I dispensati manti oscuri e persi,

Gli accesi torchi che vi furon strutti.

Quindi a la chiesa cattedral conversi,

Dovunque andar', non lasciaro occhi asciutti;

Sì bel sì buon sì giovane a pietade

Mosse ogni sesso ogni ordine ogni etade.

CLXXXI.

Fu posto in chiesa: e poi che da le donne Di lagrime e di pianti inutil'opra, E che da i sacerdoti ebbe eleisonne, E gli altri santi detti avuto sopra: In un'arca il serbar'su due colonne: E quella vuole Orlando che si copra Di ricco drappo d'or, sin che riposto. In un sepolcro sia di maggior costo.

Orl. furioso. T. V.

#### CLXXXII.

Orlando di Sicilia non fi parte,
Che manda a trovar porfidi e alabastri.
Fece fare il disegno, e di quell'arte
Inarrar con gran premio i miglior' mastri.
Fe' le lastre, venendo in questa parte,
Poi drizzar Fiordiligi, e i gran pilastri;
Che quivi, essendo Orlando già partito,
Si se' portar da l'assicano livo.

# CLXXXIII.

E vedendo le lagrime indefesse, Ed ostinati a uscir sempre i sospiri; Nè per far sempre dire uffici e messe, Mai satisfar potendo a' suoi desiri; Di non parcirsi quiadi in cor si messe, Fin che del corpo l'anima non spiri; E nel sepokro se sare una cella, E vi si chiuse, e se' sua vira in quella.

Oltre che messe e lettere le mande,
Vi va in persona Orlando per levarla:
Se viene in Francia, con pension ben grande
Compagna vuol di Galerana farla:
Quando cornare al padre anco domande,
Sin a la Lizza vuole accompagnarla:
Ediscar le vuole un monastero,
Quando servire a Dio saccia pensiero.

# CLXXXV.

Stava ella nel sepolcro; e quivi attrita
Da penitenza, orando giorno e notte,
Non durò lunga età, che di sua vita
Da la Parca le fur le fila rotte.
Già fatto avean da l'isola partita,
Ove i ciclopi avean l'antiche grotte,
I tre guerrier' di Francia, afflitti e mesti
Che'l quarto lor compagno addietro resti.
CLXXXVI.

Non volean senza medico levarsi, Che d'Olivier s'avesse a pigliar cura, La qual, perchè a principio mal pigliarsi Potè, fatt' era faticosa e dura: E quello udiano in modo lamentarsi, Che del suo caso avean tutti patra. Tra lor di ciò parlando, al nocchier nacque Un pensiero, e lo disse, e a tutti piacque,

Disse ch'era di là poco lontano
In un solingo scoglio uno eremita,
A cui ricorso mai non s'era in vano,
O fosse per consiglio o per aita.
E facea alcuno effetto soprumano:
Dar lume a' ciechi, e tornar morti a vita;
Fermare il vento ad un segno di croce,
E far tranquillo il mar quando è più atroce!

# CLXXXVIII.

E che non denno dubitare, andando A ritrovar quell' uomo a Dio sì caro, Che lor non renda Olivier sano, quando Fatto ha di sua virtù segno più chiaro. Questo consiglio si piacque ad Orlando, Che verso il santo loco si drizzaro: Nè mai piegando dal cammin la prora, Vider lo scoglio al sorger de l'aurora.

# CLXXXIX.

Scorgendo il legno uomini in acqua dotti, Sicuramente s' accostaro a quello. Quivi ajutando servi e galeotti, Declinaro il Marchese nel battello; E per le spumose onde fur condotti Nel duro scoglio, ed indi al santo ostello; Al santo ostello, a quel vecchio medesmo, Per le cui mani ebbe Ruggier battesmo.

# CXC.

Il servo del Signor del paradiso Raccolse Orlando ed i compagni suoi, E benedilli con giocondo viso, E de'lor casi dimandolli poi; Benchè di lor venuta avuto avviso Avesse prima dai celesti eroi. Orlando gli rispose, esser venuto Per ritrovare al suo cognato ajuto;

#### CXCI.

Ch' era, pugnando per la fe di Cristo, A periglioso termine ridutto.

Levogli il santo ogni sospetto tristo,
E gli promise di sanarlo in tutto.

Nè d'unguento trovandosi provvisto,
Nè d'altra umana medicina instrutto,
Andò a la chiesa, ed orò al Salvatore,
Ed indi uscì con gran baldanza fuore.

CXCII.

E in nome de le eterne tre Persone, Padre e Figliuolo e Spirto Santo, diede Ad Olivier la sua benedizione.

Oh virtù che dà Crifto a chi gli crede!
Cacciò dal cavaliero ogni passione,
E ritornogli a sanitade il piede,
Più fermo e più espedito che mai fosse;
E presente Sobrino a ciò trovosse.

# CXCIII.

Giunto Sobrin de le sue piaghe a tanto, Che star peggio ogni giorno se ne sente; Tosto che vede del monaco santo Il miracolo grande ed evidente, Si dispon di lasciar Macon da canto, E Cristo confessar vivo e potenze; E domanda con cor di sede attriso D'iniziarsi al nostro sacro rito.

G 3

#### IDE ORLANDO FURIDEO.

#### CXCIV.

Così l'uom giusto lo battezza; ed anco Gli rende orando ogni vigor primiero.
Orlando e gli altri cavalier' non manco Di tal conversion letizia fero,
Che di veder che liberato e franco
Del periglioso mal fosse Oliviero.
Maggior gaudio de gli altri Ruggier ebbe;
E molto in fede e in devozione accrebbe.
CXCV.

Era Ruggier dal dì che giunse a nuoto
Su questo scoglio, poi statovi ognora.
Fra quei guerrieri il vecchiarel devoto
Sta dolcemente, e li conforta, ed ora
A voler, schivi di pantano e loto,
Mondi passar per questa morta gora,
Ch' ha nome vita, e sì piace a gli sciocchi,
Ed a la via del ciel sempre aver gli occhi.
CXCVI.

Orlando ua suo mandò sul legno, e trarne Fece pane e buon vin, cacio e presciutti; E a l'uom di Dio, ch'ogni sapor di starne Pose in obblio, poi ch'avvezzossi a' frutti, Per carità mangiar secero carne, E ber del vino, e sar quel che ser tutti. Poi ch'a la mensa consolati soro, Di molte cose ragionar' tra loro;

#### CXCVII.

E come accade nel parlar sovente, Ch' una cosa vien l'altra dimostrando; Ruggier riconosciuto finalmente Fu da Rinaldo, da Olivier, da Orlando Per quel Ruggiero in arme sì eccellente, Il cui valor s'accorda ognun lodando: Nè Rinaldo l'avea raffigurato Per quel che provò già ne lo steccato. CXCVIII.

Ben l'avea il re Sobrin riconosciuto, Tosto che'l vide col vecchio apparire; Ma volse innanzi star tacito e muto, Che porsi in avventura di fallire. Poi ch'a notizia a gli altri su venuto Che questo era Ruggier, di cui l'ardire, La cortesia e'i valore alto e prosondo Si facea nominar per tutto il mondo; CXCIX.

E sapendosi già ch'era Cristiano;
Tutti con lieta e con serena faccia
Vengono a lui. Chi gli tocca la mano,
E chi lo bacia e chi lo stringe e abbraccia,
Sopra gli altri il signor di Mont' Albano
D'accarezzarlo e fargli onor procaccia.
Perch'esso più de gli altri, io 'l serbo a dire
Ne l'altro Canto, se 'l vorrete udire.

Fine del Canto quarantessmoterzo.

G 4



Uno il saluta, un altro se gl'inchina,

Orl. fur. C. 44.

# ORLANDO FURIOSO.

# CANTO QUARANTESIMOQUARTO.

Sesso in poveri alberghi e in picciol' tetti, Ne le calamitadi e nei disagi, Meglio si aggiungon d'amicizia i petti, Che fra ricchezze invidiose ed agi
De le piene d'insidie e di sospetti
Corti regali, e splendidi palagi;
Ove la caritade è in tutto estinta,
Nè si vede amicizia, se non sinta.

#### II.

Quindi avvien che tra principi e fignori, Patti e convenzion' sono sì frali. Fan lega oggi re papi e imperatori, Doman saran nimici capitali; Perchè, qual l'apparenze esteriori, Non anno i cor', non an gli animi tali: Che non mirando al torto, più ch' al dritto, Attendon solamente al lor profitto.

#### III.

Questi, quantunque d'amicizia poco Sieno capaci; perchè non sta quella, Ove per cose gravi, ove per gioco, Mai senza finzion non si favella; Pur se talor gli ha tratti in umil loco Insieme una fortuna acerba e fella, In poco tempo vengono a notizia, (Quel che in molto non ser) de l'amicizia.

Il santo vecchiarel ne la sua stanza Giunger gli ospiti suoi con nodo forte Ad amor vero meglio ebbe possanza, Ch'altri non avria fatto in real corte. Fu questo poi di tal perseveranza, Che non si sciolse mai fin a la morte. Il vecchio li trovò tutti benigni, Candidi più nel cor, che di fuor cigni.

' V.

Trovolli tutti amabili e cortesi,

Non de la iniquità ch'io v'ho dipinta
Di quei che mai non escono palesi,
Ma sempre van con apparenza finta.
Di quanto s'eran per addietro offesi
Ogni memoria su tra loro estinta;
E se d'un ventre sossero, e d'un seme.
Non si potriano amar più tutti insieme.

VI.

Sopra gli altri il signor di Mont' Albano Accarezzava e riveria Ruggiero; Sì perchè già l'avea con l'arme in mano Provato quanto era animoso e siero; Sì per trovarlo assabile ed umano Più che mai sosse al mondo cavaliero; Ma molto più, che da diverse bande Si conoscea d'avergli obbligo grande,

VII,

Sapea che di gravistimo periglio
Egli avea liberato Ricciardetto,
Quando il re ispano gli fe' dar di piglio,
E con la figlia prendere nel letto:
E ch'avea tratto l' uno e l'altro figlio
Del duca Buovo (com' io v' ho già deeto)
Di man dei Saracini, e dei malvagi
Ch'eran col maganzese Bertolagi.

# VIII.

Questo debito a lui parea di sorte, Ch' ad amar lo stringeva e ad onorarlo; E glie ne dolse, e glie ne'ncrebbe forte. Che prima non avea poeuto farlo, Quando era l'un ne l'africana corte, E l'altro a li servigj era di Carlo. Or che satto eristian quivi lo trova. Quel che non sece prima or sar gli gioya.

#### IX.

Proferte senza fine, onore e festa Fece a Ruggiero il paladin cortese. Il prudente eremita, come questa Benivolenza vide, adito prese: Entrò dicendo: a fare altro non resta (E lo spero otrener senza contese) Che come l'amicizia è tra voi fatta, Tra voi sia ancora affinità contratta;

# X.

Acciò che de le due progenie illustri, Che non an par di nobiltade al mondo, Nasca un lignaggio che più chiaro lustri, Che'l chiaro sol, per quanto gira a tondo; E come andran più innanzi ed anni e lustri, Sarà più bello, e durerà (secondo Che Dio m' ispira, acciò ch' a voi nol celi) Fin che terran l'usato corso i cieli;

#### XI.

E seguitando il suo parlar più innante, Fa il santo vecchio sì, che persuade, Che Rinaldo a Ruggier dia Bradamante: Benchè pregar nè l' un nè l' altro accade. Loda Olivier col principe d' Anglante, Che far fi debba questa affinitade; Il che speran ch' approvi Amone e Carlo, E debba tutta Francia commendarlo.

#### XII.

Così dicean; ma non sapean ch' Amone Con volontà del figlio di Pipino N' avea dato in quei giorni intenzione A l' imperator greco Costantino, Che glie la domandava per Leone Suo figlio, e successor nel gran domino. Se n' era pel valor che n' avea inteso, Senza vederla, il giovanetto acceso.

# XIII.

Risposto gli avea Amon, che da se solo Non era per conchiudere altramente, Ne pria che ne parlasse col figliuolo Rinaldo, da la corte allora assente: Il qual credea che vi verrebbe a volo, E che di grazia avria si gran parente. Pur per molto rispetto che gli avea, Risolver senza lui non si volca.

#### XIV.

Or Rinaldo lontan dal padre, quella Pratica imperial tutta ignorando, Quivi a Ruggier promette la sorella, Di suo parere, e di parer d'Orlando, E de gli altri ch'avea seco a la cella; Ma sopra tutti l'eremita instando: E crede veramente che piacere Debba ad Amon quel parentado avere.

Quel di e la notte, e del seguente giorno Steron gran parte col monaco saggio, Quafi obbliando al legno far ritorno, Benchè il vento spirasse al lor viaggio. Ma i lor nocchieri a cui tanto soggiorno Increscea omai, mandar più d'un messaggio, Che sì gli stimular de la partita,

XVI

Ch' a forza si spiccar' da l' eremita.

Ruggier che stato era in esilio tanto, Nè da lo scoglio avea mai mosso il piede, Tolse licenza da quel mastro santo Ch'insegnata gli avea la vera fede. La spada Orlando gli rimise accanto, L'arme d'Ettorre, e'l buon Frontin gli diede; Sì per mostrar del suo amor segno espresso, Sì per saper che dianzi erano d'esso:

#### tio Ortando runioso.

#### XVII.

E quantunque miglior ne l'incantata Spada ragione avesse il paladino, Che con pena e travaglio già levata L'avea dal formidabile giardino; Che non avea Ruggiero, a cui donata Dal ladro su che gli diè ancor Frontino; Pur volentier glie la donò col resto De l'arme, tosto che ne su richiesto.

# XVIII.

Fur benedetti dal vecchio devoto,
E sul navilio al fin fi ritornaro.
I remi a l'acqua, e dier le vele al noto:
E fu lor sì sereno il tempo e chiaro,
Che non vi bisognò prego nè voto,
Fin che nel porto di Marsilia entraro.
Ma quivi stiano tanto, ch'io conduca
Insieme Assolfo il glorioso duca.

#### XIX

Poi che de la vittoria Aftolfo intese, Che sanguinosa e poco lieta s' ebbe; Vedendo che ficura da l' offese D' Africa oggimai Francia esser potrebbe; Pensò che'l re de' Nubi in suo paese Con l' esercito suo rimanderebbe Per la strada snedessua che tenne, Quando contra Biserta se ne venne.

#### XX.

L'armata che i Pagan' ruppe ne l'onde, Già rimandata avea il figliuol d'Uggiero; Di cui novo miracolo le sponde, (Tosto che ne su uscito il popol nero) E le poppe e le prore mutò in fronde, E ritornolle al suo stato primiero: Poi venne il vento, e come cosa lieve Levolle in aria, e se sparire in breve.

#### XXI.

Chi a piedi e chi in arcion tutte partita
D'Africa fer le nubiane schiere.
Ma prima Aftolfo fi chiamò infinita
Grazia al Senapo, ed immortale avere,
Che gli venne in persona a dare aira
Con ogni sforzo ed ogni suo potere.
Aftolfo lor ne l'uterino claustro
A portar diede il fiero e turbido Austro.
XXII.

Ne gli utri, dico, il vento diè lor chiuso, Ch' uscir di mezzo di suol con tal rabbia, Che move, a guisa d'onde, e leva in suso, E ruota fino in ciel l'arida sabbia, Acciò se lo portaffero a lor uso, Che per canamino a far danno non abbia; E che poi giunti ne la lor regione, Aveffero a laffar fuor di prigione.

#### XXIII.

Scrive Turpino, come furo ai passi
De l'alto Atlante, che i cavalli loro
Tutti in un punto diventaron sassi;
Sì che, come venir, se ne tornoro.
Ma tempo è omai ch'Astosso in Francia passi;
E così, poi che del paese moro
Ebbe provvisto a' luoghi principali,
A l'Ippogriso suo se' spiegar l'ali.

XXIV.

Volò in Sardigna in un batter di penne, E di Sardigna andò nel lito corso: E quindi sopra il mar la strada tenne, Torcendo alquanto a man sinistra il morso. Ne le maremme a l'ultimo ritenne De la ricca Provenza il leggier corso, Dove seguì de l'Ippogriso quanto Gli disse già l'evangelista santo.

XXV.

Hagli commesso il santo evangelista, Che più, giunto in Provenza, non lo spreni; E ch' a l'impeto sier più non resista Con sella e fren, ma libertà gli doni. Già avea il più basso ciel, che sempre acquista Del perder nostro, al corno tolti i suoni; Che muto era restato, non che roco; Tosto ch' entrò il guerrier nel divin loco.

#### XXVI.

Venne Astolso a Marsilia; e venne appunto Il di che v'era Orlando ed Oliviero, E quel da Mont' Albano insieme giunto Col buon Sobrino, e col miglior Ruggiero. La memoria del sozio lor defunto Vietò che i paladini non potero Insieme così appunto rallegrarsi, Come in tanta vittoria dovea farsi.

#### XXVII.

Carlo avea di Sicilia avuto avviso
Dei due re morti, e di Sobrino preso,
E ch'era stato Brandimarte ucciso:
Poi di Ruggiero avea non meno inteso;
E ne stava col cor lieto e col viso,
D'aver gittato intollerabil peso,
Che gli su sopra gli omeri sì greve,
Che starà un pezzo pria che si rileve.

# XXVIII.

Per onorar costor, ch' eran sostegno Del santo imperio, e la maggior colonna, Carlo mandò la mobiltà del regno Ad incontrarli fin sopra la Sonna. Egli uscì poi col suo drappel più degno Di re e di duci, e con la propria donna Fuor de le mura, in compagnia di belle E ben ornate e nobili donzelle.

Orl. furioso . T. V.

н

#### XXIX.

L'imperator con chiara e lieta fronte, I paladini e gli amici e i parenti, La nobiltà la plebe, fanno al Conte Ed a gli altri d'amor segni evidenti. Gridar s'ode Mongrana e Chiaramonte. Sì tosto non finir' gli abbracciamenti. Rinaldo e Orlando insieme ed Oliviero Al signor loro appresentar' Ruggiero;

E gli narrar' che di Ruggier di Risa Era figliuol, di vittù uguale al padre. Se sia animoso e sorte, ed a che guisa Sappia ferir, san dir le nostre squadre. Con Bradamante in questo vien Marsisa, Le due compagne nobili e leggiadre. Ad abbracciar Ruggier vien la sorella; Con più rispetto sta l'altra donzella.

#### XXXI.

L'imperator Ruggier fa risalire, Ch' era per riverenza sceso a piede, E lo fa a par a par seco venire; E di ciò ch' onorarlo fi richiede, Un punto sol non lascia preterire. Ben sapea che tornato era a la fede; Che tosto che i guerrier' furo a l'asciutto, Certificato avean Carlo del tutto.

# XXXII.

Con pompa trionfal, con festa grande Tornaro insieme dentro a la cittade. Che di frondi verdeggia e di ghirlande. Coperte a panni son tutte le strade: Nembo d'erbe e di fior d'alto si spande, E sopra e intorno ai vincitori cade, Che da veroni e da finestre amene Donne e donzelle gittano a man piene. XXXIII.

Al volgersi dei canti in vari lochi Trovano archi e trofei subito fatti, Che di Biserta le ruine e i fochi Mostran dipinti, ed altri degni fatti: Altrove palchi con diversi giuochi, E spettacoli e mimi e scenici atti; Ed è per tutti i canti il titol vero Scritto: ai liberatori de l'impero.

# XXXIV.

Fra i suon' d'argute trombe, e di canore Pifare, e d'ogni mufica armonia; Fra riso e plauso e giubilo e favore Del popolo ch'appena vi capia; Smontò al palazzo il magno imperatore, Ove più giorni quella compagnia Con torniamenti, personaggi e farse, Danze e conviti attese a dilettarse.

#### XXXV.

Rinaldo un giorno al padre fa sapere, Che la sorella a Ruggier dar volea: Ch' in presenza d' Orlando per mogliere, E d'Olivier, promessa glie l'avea; Li quali erano seco d'un parere, Che parentado far non si potea Per nobiltà di sangue e per valore, Che sosse a questo par, non che migliore.

XXXVI.

Ode Amone il figliuol eon qualche sdegno Che, senza conferirlo seco, egli osa La figlia maritar, ch'esso ha disegno Che del figliuol di Costantin sia sposa, Non di Ruggier, il qual non ch'abbia regno, Ma non può al mondo dir: quelta è mia cosa: Ne sa che nobiltà poco si prezza, E men virtù, se non v'è ancor ricchezza:

# XXXVII.

Ma più d'Amon la moglie Beatrice Biasma il figliuolo, e chiamalo arrogante; E in secreto e in palese contraddice Che di Ruggier sia moglie Bradamante. A tutta sua possanza imperatrice Ha disegnato farla di Levante. Sta Rinaldo ostinato, che non vuole Che manchi un jota de le sue parole.

# XXXVIII.

La madre ch'aver crede a le sue voglie La magnanima figlia, la conforta Che dica, che piuttofto ch'effer snoglie D'un pover cavalier, vuole effer morta. Nè mai più per figliuola la raccoglie, Se questa ingiuria dal fratel sopporta. Neghi pur con audacia e tenga saldo, Che per forzarla non sarà Rinaldo.

#### XXXIX.

Sta Bradamante tacita, nè al detto
De la madre s'arrischia a contraddire;
Che l' ha in tal riverenza e in tal rispetto,
Che non potria pensar non l'ubbidire.
Da l'altra parte terria gran difetto,
Se quel che non vuol far, volesse dire.
Non vuol, perchè non può; che'l poco e'l molto
Poter di se disporre, amor le ha tolto.

#### XL.

Nè negar nè mostrarsene contenta
S' ardisce; e sol sospira, e non risponde:
Poi quando è in luogo ch' altri non la senta,
Versan lagrime gli occhj a guisa d' onde,
E parte del dolor che la tormenta
Sentir fa al petto ed a le chiome bionde;
Che l'un percuote, e l'altre straccia e frange,
E così parla, e così seco piange:

ىزى H

#### PIS ORLANDO FURIOSO.

#### XLL

Oime! vorro quel che non vaol chi deve Poter del voler mio più che pose io ? Il voler di mia madre avro in sì lieve. Stima, ch' io lo posponga al voler mio? Deh qual peccato puote esser sì greve A una donzella? qual hiasmo sì rio, Come questo sarà, se, non volendo Chi sempre ho da ubbidir, marito prendo?

Avrà, misera me, dunque possanza

La materna pietà, ch' io t'abbandoni,

O mio Ruggiero? e ch'a nuova speranza,

A desir novo, a novo amor mi doni?

O pur la riverenza e l'osservanza

Ch' ai buoni padri denno i figli buoni,

Porrò da parte, e solo avrò rispetto

Al mio bene al mio gaudio al mio diletto?

XLIII.

So quanto, ahi lassa, debbo far; so quanto Di buona siglia al debito conviensi:

Io l so: ma che mi val, se non può tanto
La ragion, che non possano più i sensi?

S'amor la caccia e la sa star da canto,
Nè lassa ch'io disponga, nè ch'io pensi
Di me dispor, se non quanto a lui piaccia,
E sol quanto egli detti, io dica e saccia?

# XLIV.

Figlia d' Amone e di Beatrice sono, E son, misera me, serva d'amore.

Dai genitori miei trovar perdono

Spero, e pietà, s'io caderò in errore:

Ma se offenderò amor, chi sarà buono

A schivarmi con preghi il suo furore,

Che sol voglia una di mie scuse udire,

E non mi faccia subito morire?

#### XLV.

Oimè! con lunga ed ostinata prova Ho cercato Ruggier trarre a la sede; Ed holto tratto al fin; ma che mi giova, Se'l mio ben fare in util d'altri cede? Così, ma non per se, l'ape rinnova Il mele ogni anno, e mai non lo possede. Ma vo' prima morir, che mai sia vero Ch' io pigli altro marito, che Ruggiero.

# XLVI.

S' io non sarò al mio padre ubbidiente Nè a la mia madre, io sarò al mio fratello; Che molto e molto è più di lor prudente, Nè gli ha la troppa età tolto il cervello. E a questo che Rinaldo vuol, consente Orlando ancora; e per me ho questo e quello; I quali due più onora il mondo e teme, Che l' altra nostra gente tutta insieme.

# XLVII.

Se questi il fior, se questi ognuno stima: La gloria e lo splendor di Chiaramonte; Se sopra gli altri ognun gli alza e sublima Più che non è del piede alta la fronte; Perchè debbo voler che di me prima Amon disponga, che Rinaldo e'l Conte? Voler nol debbo; tanto men, che messa In dubbio al Greco, e a Ruggier fui promessa.

#### XI.VIII.

Se la donna s'affligge e si tormenta; Nè di Ruggier la mente è più quieta: Ch'ancor che di ciò nova non si senta Per la città, pur non è a lui segreta. Seco di sua fortuna si lamenta. La qual fruir tanto suo ben gli vieta, Poi che ricchezze non gli ha date e regni, Di che è stata sì larga a mille indegni.

#### XI.IX.

Di tutti gli altri beni, o che concede Natura al mondo, o proprio studio acquista; Aver tanta e tal parte egli si vede, Quale e quanta altri aver mai s'abbia vista: Ch'a sua bellezza ogni bellezza cede, Ch' a sua possanza è raro chi resista: Di magnanimità, di splendor regio A nessun, più ch' a lui, si deve il pregio.

L.

Ma il volgo, nel cui arbitrio son gli onori, Che come pare a lui li leva e dona; (Nè dal nome del volgo voglio fuori, Eccetto l'uom prudente, trar persona: Che nè papi nè re nè imperatori Non ne trae scettro mitra nè corona; Ma la prudenza, ma il giudicio buono; Grazie che dal ciel date a pochi sono)

LI.

Questo volgo, per dir quel ch'io vo' dire, Ch'altro non riverisce, che ricchezza, Nè vede cosa al mondo che più ammire: E senza, nulla cura e nulla apprezza; Sia quanto voglia la beltà, l'ardire, La possanza del corpo, la destrezza, La virtù, il senno, la bontà; è più in questo Di ch'ora vi ragiono, che nel resto.

LII.

Dicea Ruggier: se pur è Amon disposto Che la figliuola imperatrice sia, Con Leon non concluda così tosto: Almen termine un anno anco mi dia: Ch'io spero intanto, che da me deposto Leon col padre de l'imperio fia; E poi che tosto avrò lor le corone, Genero indegno non sarò d'Amone:

#### T.III.

Ma se fa senza indugio, come ha detto; Suocero de la figlia Costantino; S' a la promessa non avrà rispetto Di Rinaldo e d'Orlando suo cugino, Fattami innanzi al vecchio benedetto. Al marchele Oliviero e al re Sobrino: Che farò? vo' patir sì grave torto? O prima che patirlo, effer pur morto?

#### LIV.

Deh che farò? farò dunque vendetta Contra il padre di lei di questo oltraggio? Non miro ch'io non son per farlo in fretta, O s' in tentarlo io mi fia stolto o saggio? Ma voglio presuppor ch' a morte io metta L'iniquo vecchio, e tutto il suo lignaggio: Questo non mi farà però contento: Anzi in tutto sarà contra il mio intento.

E su sempre il mio intento, ed è che m'ami La bella donna, e non che mi sia odiosa: Ma, quando Amone uccida, e facci o tramì Cosa al fratello o a gli altri suoi dannosa: Non le do giusta causa che mi chiami Nimico, e più non voglia essermi sposa? Che debbo dunque far? debbol patire? Ah non per Dio; piattosto io vo' morire.

#### LVI.

Anzi non vo' morir: ma vo' che moja

Con più ragion questo Léone augusto;

Venuto a disturbar tanta mia gioja.

Io vo' che moja egli e'l suo padre ingiusto.

Elena bella a l'amator di Troja

Non costò sì, nò a tempo più venisto

Proserpina a Pirimo, come voglio

Ch' al padre e al figlio costi il anio cordoglio.

LVII.

Può esser d'accordo con Amon, che meco;
E che ti paja assai miglior partiro

Cesare aver, ch' un privato uom, marito.

LVIII

Sarà possibil mai, che nome regio,
Titolo imperial, grandezza e pompa,
Di Bradamante mia l'animo egregio,
Il gran valor, l'alta virtù corrompa;
Sì ch'abbia da tenere in minor pregio
La data sede, e le promesse rompa;
Nè più tosto d'Amon fassi nimica,
Che quel che detto m'ha, sempre non dica?

#### LIX.

Diceva queste ed altre cose molte Ragionando fra se Ruggiero; e spesso Le dicea in guisa, ch' erano raccolte Da chi talor se gli trovava appresso; Sì che il tormento suo più di due volte Era a colei, per cui pativa, espresso; A cui non dolea meno il sentir lui Così doler, che i propri affanni sui.

#### LX

Ma più d'ogni altro duol che le sia detto Che tormenti Ruggier, di questo ha doglia, Ch'intende che s'assligge per sospetto Ch'ella lui lasci, e che quel Greco voglia. Onde, acciò si consorti, e che dal petto Questa credenza e questo error si toglia, Per una di sue side cameriere Gli se' queste parole un di sapere.

# LXI.

Ruggier, qual sempre fui, tal'esser voglio Fin a la morte, e più, se più si puote.

O siami amor benigno, o m'usi orgoglio,
O me fortuna in alto o in basso rote;
Immobil son di vera fede scoglio,
Che d'ogn'intorno il vento e il mar percote;
Nè già mai per bonaccia nè per verno
Luogo mutai, nè muterò in eterno.

# LXII.

Scarpello si vedrà di piombo, o lima Formare in varie immagini diamante, Prima che colpo di fortuna, o prima Ch' ira d'amor rompa il mich cor costante; E si vedrà tornar verso la cima De l'Alpe il fiume torbido e sonante; Che per nuovi accidenti, o buoni o rei, Facciano altro viaggio i pensier' miei.

#### LXIIL

A voi, Ruggier, tutto il dominio ho dato Di me, che forse è più ch'altri non crede. So ben ch' a novo principe giurato Non fu di questa mai la maggior fede: So che nè al mondo il più ficuro Stato Di questo, re nè imperator possiede. Non vi bisogna far fossa nè torre, Per dubbio ch'altri a voi lo venga a torre: LXIV.

Che, senza ch'assoldiate altra persona, Non verrà assalto a cui non si resista. Non è ricchezza ad espugnarmi buona: Non sì vil prezzo un cor gentile acquista. Nè nobiltà nè altezza di corona, Ch'al volgo sciocco abbagliar suol la vista: Non beltà, che in lieve animo può assai, Vedrò, che più di voi mi piaccia mai.

#### LXV.

Non avete a temer ch'in forma nova Intagliare il mio cor mai più si possa: Sì l'immagine voltra si ritrova Scolpita in lui, ch'esser non può rimossa. Che'l cor non ho di cera; è fatto prova: Che gli diè cento, non ch'una percossa, Amor, prima che scaglia ne levasse, Quando a l'immagin vostra lo ritrasse. LXVI.

Avorio e gemma ed ogni pietra dura, Che meglio da l'intaglio si disende, Romper si può; ma non ch'altra figura. Prenda, che quella ch'una volta prende. Non è il mio cor diverso a la natura Del marmo, o d'altro ch'al ferro conten de. Prima esser può che tutto amor lo spezze, Che lo possa scolpir d'altre bellezze.

# J.XVII.

Soggiunse a queste altre parole molte Piene d'amor di fede e di conforto. Da ritornarlo in vita mille volte. Se stato mille volte fosse morto. Ma quando più da la tempesta tolte Queste speranze esser credeano in porto; Da un nuovo turbo impetuoso e scuro Rispinte in mar lungi dal lito furo;

# LXVIII.

Però che Bradamante, ch' eseguire Vorria molto più ancor, che non ha detto i Rivocando nel cor l'usato ardire, E lasciando ir da parte ogni rispetto, S'appresenta un di a Carlo, e dice: fire, S' a voltra maestade alcuno effetto Io feci mai, che le paresse buono, Contenta sia di non negarmi un dono: .

#### LXIX.

E prima che più espresso io glie lo chieggia, Su la real sua fede mi prometta Farmene grazia, e vorrò poi che veggia Che sarà giusta la domanda, e retta. Merta la tua virtù che dar ti deggia Cià che domandi, o giovane diletta, (Rispose Carlo) e giuro, se ben parte Chiedi del regno mio, di contentarte.

# LXX.

Il don ch' io bramo da l'altezza vostra, E' che non lasci mai marito darme, (Disse la damigella) se non mostra Che più di me sia valoroso in arme. Con qualunque mi vuol, prima o con giostra, O con la spada in mano ho da proyarme. Il primo che mi vinca, mi guadagni; Chi vinto fia, con altra s'accompagni.

#### LXXI.

Disse l'imperator con viso lieto. Che la domanda era di lei ben degna; E che stesse con l'animo quieto, Che farà appunto quanto ella disegna. Non è questo parlar fatto in segreto, Sì che a notizia altrui tosto non vegna; E quel giorno medesimo a la vecchia Beatrice, e al vecchio Amon corre a l'orecchia;

#### LXXII.

I quali parimente arser di grande Sdegno contra la figlia, e di grand'ira: Che vider ben con queste sue dimande, Ch'ella a Ruggier, più ch'a Leone, aspira: E presti per vietar che non si mande Questo ad effecto, ch'ella intende e mira, La levaro con fraude de la corte. E la menaron seco a Rocca Forte.

# LXXIII.

Quest' era una fortezza ch'ad Amone Donato Carlo avea pochi di innante. Tra Perpignano allisa e Carcassone, In loco in ripa al mar molto importante. Ouivi la ritenean come in prigione; Con pensier di mandarla un di in Levante: Sì ch'a ogni modo, voglia ella o non voglia, Lasci Ruggier da parte, e Leon toglia.

# LXXIV.

La valorosa donna, che non meno
Era modesta, ch'animosa e forte;
Ancor che posto guardia non le aviéno,
E potea entrare e uscir suor de le porte;
Pur stava ubbidiente sotto il freno
Del padre; ma patir prigione e morte,
Ogni martire e crudesta piuttosto,
Che mai lasciar Ruggiero, avea proposto.

LXXV.

Rinaldo, che si vide la sorella
Per astuzia d'Amon tolta di mano,
E che dispor non potrà più di quella,
E ch' a Ruggier l'avrà promessa in vano:
Si duol del padre, e contra lui favella,
Posto il rispetto filial lontano.
Ma poco cura Amon di tai parole,
E di sua figlia a modo suo far vuole.

LXXVI.

Ruggier, che questo sente, ed ha timore Di rimaner de la sua donna privo, E che l'abbia o per forza o per amore Leon, se resta lungamente vivo; Senza parlarne altrui, si mette in core Di far che moja, e sia d'Augusto, Divo; E tor, se non l'inganna la sua speme, Al padre e a lui la vita e'l regno insieme.

Orl. furioso . T. V.

# LXXVII.

L'arme che fur già del trojano Ettotre, E poi di Mandricardo, si riveste, E fa la sella al buon Frontino porre, E cimier muta, scudo e sopravveste. A questa impresa non gli piacque torre L'aquila bianca nel color celeste; Ma un candido liocorno come giglio Vuol ne lo scudo, e'l campo abbia vermiglio. LXXVIII.

LXXVIII.

Sceglie de'suoi scudieri il più fedele, E quel vuole, e non altri in compagnia: E gli fa commission che non rivele In alcun loco mai che Ruggier sia. Passa la Mosa e'l Reno, e passa de le Contrade d'Ottericche, in Ungheria: E lungo l'Istro per la destra riva Tanto cavalca, ch' a Belgrado arriva.

Ove la Sava nel Danubio scende, E verso il mar maggior con lui dà volta, Vede gran gente in padiglioni e tende, Sotto l'insegne imperial' raccolta; Che Costantino ricovrare intende Quella città che i Bulgari gli an tolta. Costantin v'è in persona, e'l figlio seco, Con quanto può tutto l'imperio greco.

#### LXXX.

Dentro a Belgrado, e fuor per tutto il monte, E giù fin dove il fiume il piè gli lava, L'esercito dei Bulgari gli è a fronte, E l'uno e l'altro a ber viene a la Sava. Sul fiume il Greco per gittare il ponte, Il Bulgar per vietarlo armato stava, Quando Ruggier vi giunse, e zussa grande Attaccata trovò fra le due bande.

#### LXXXI.

I Greci son quattro contr' uno, ed anno Navi con ponti da gittar ne l'onda; E di voler, fiero sembiante fanno, Passar per forza a la sinistra sponda. Leone intanto con occulto inganno Dal siume discostandosi, circonda 'Molto paese, e poi vi torna, e getta Ne l'altra ripa i ponti, e passa in fretta; LXXXII.

E con gran gente, chi in arcion chi a piede (Che non n'avea di ventimila un manco) Cavalcò lungo la riviera, e diede Con fiero attatto a gl'inimici al fianco.
L'imperator, tosto che'l figlio vede Sul fiume comparirsi al lato manco; Ponte aggiungendo a ponte, e nave a nave, Passa di là con quanto esercito ave.

I

#### LXXXIII.

Il capo, il re de Bulgari, Vatrano, Animoso e prudente e pro guerriero, Di qua e di là s'affaticava in vano Per riparare a un impeto sì fiero: Quando cingendol con robusta mano Leon, gli se cader sotto il destriero; E poi che dar prigion mai non si volse, Con mille spade la vita gli tolse.

# LXXXIV.

I Bulgari fin qui fatto avean testa:
Ma quando il lor signor si vider tolto,
E crescer d'ogn'intorno la tempesta,
Voltar' le spalle ove avean prima il volto.
Ruggier, che misto vien fra i Greci, e questa
Sconsitta vede: senza pensar molto,
I Bulgari soccorrer si dispone,
Perch' odia Costantino, e più Leone.
LXXXV.

Sprona Frontin che sembra al corso un vento, E innanzi a tutti i corridori passa; E trà la gente vien che per spavento Al monte sugge, e la pianura lassa. Molti ne ferma, e sa voltare il mento Contra i nemici; e poi la lancia abbassa, E con si sier sembiante il destrier move, Che sin nel ciel Marte ne teme e Giove.

#### LXXXVI.

Dinanzi a gli altri un cavaliero adocchia, Che ricamato nel vestir vermiglio Avea d'oro e di seta una pannocchia Con tutto il gambo che parea di miglio; Nipote a Costantin per la sirocchia, Ma che non gli era men caro, che figlio. Gli spezza scudo e usbergo come vetro, E fa la lancia un palmo apparir dietro.

#### LXXXVII.

Lascia quel morto, e Balisarda stringe Verso lo stuol che più si vede appresso; E contra a questo e contra a quel si spinge, Ed a chi tronco ed a chi il capo ha sesso; A chi nel petto a chi nel sianco tinge Il brando, e a chi l'ha ne la gola messo. Taglia busti anche braccia mani e spalle; E il sangue come un rio corre a la valle. LXXXVIII.

Non è, visti quei colpi, chi gli faccia Contrasto più; così n'è ognun smarrito; . Sì che si cangia subito la faccia De la battaglia; che tornando ardito Il petto volge, e ai Greci dà la caccia Il Bulgaro che dianzi era suggito: In un momento ogni ordine disciolto Si vede, e ogni stendardo a suggir volto.

ľ

# LXXXIX.

Leone augusto in un poggio eminente, Vedendo i suoi fuggir, s' era ridutto; E sbigottito e mesto ponea mente (Perch'era in loco che scopriva il tutto) Al cavalier ch' uccidea tanta gente, Che per lui sol quel campo era distrutto; E non può far, se ben n'è offeso tanto, Che non lo lodi e gli dia in arme il vanto.

Ben comprende a l'insegne e sopravvelti, A l'arme luminose e rieche d'oro. Che quantunque il guerrier dia ajuto a questi Nemici suoi, non sia però di loro. Stupido mira i soprumani gesti, E talor pensa che dal sommo coro Sia per punire i Greci un angel sceso, Che tante e tante voice anno Dio offeso: XCI.

E com'uom d'alto e di sublime core. Ove l'avrian molt altri in odio avuto. Egli s'innamorò del suo valore, Nè veder fargli oltraggio avria voluto. Gli sarebbe per un de'suoi che muore, Vederne morir sei manco spiaciuto, E perder anco parte del suo regno, Che veder morto un cavalier sì degno.

#### XCII.

Come bambin, se ben la cara madre Iraconda lo batte, e da se caccia, Non ha ricorso a la sorella o al padre, Ma a lei ritorna, e con dolcezza abbraccia; Così Leon, sebben le prime squadre Ruggier gli uccide, e l'altre gli minaccia, Non lo può odiar; perch'a l'amor più tira L'alto valor, che quella offesa a l'ira.

# XCIII.

Ma se Leon Ruggiero ammira ed ama, Mi par che duro cambio ne riporte: Che Ruggiero odia lui, nè cosa brama Più che di dargli di sua man la morte. Molto con gli occhi il cerca, ed alcun chiama Che glie lo mostri: ma la buona sorte, E la prudenza de l'esperto Greco Non lasciò mai che s' affrontasse seco.

# XCIV.

Leone, acciò che la sua gente affatto Non fosse uccisa, se' sonar raccolta; Ed a l'imperatore un messo ratto A pregarlo mandò, che desse volta E ripassasse il fiume; e che buon patto N'avrebbe, se la via non gli era tolta: Ed esso con non molti che raccolse, Al ponte ond' era entrato i passi volse.

# XCV.

Molti in poter de' Bulgari restaro,
Per tutto il monte, e sin al siume uccisi;
E vi restavan tutti, se'l riparo
Non gli avesse del rio tosto divisi.
Molti cadder dai ponti, e s'assogaro;
E molti senza mai volgere i visi,
Quindi lontano iro a trovare il guado;
E molti fur prigion' tratti in Belgrado.
XCVI.

Finita la battaglia di quel giorno,
Ne la qual, poi che il lor fignor fu estinto,
Danno i Bulgari avriano avuto e scorno,
Se per lor non avesse il guerrier vinto,
Il buon guerrier che l' candido liocorno
Ne lo scudo vermiglio avea dipinto;
A lui si trasson tutti, da cui questa
Vittoria conoscean, con gioja e sesta.

XCVII.

Uno il saluta, un altro se gl'inchina, Altri la mano, altri gli bacia il piede; Ognun quanto più può se gli avvicina, E beato si tien chi appresso il vede, E più chi 'l tocca; che toccar divina E soprannatural cosa si crede.

Lo pregan tutti, e vanno al ciel le grida, Che sia lor re lor capitan lor guida.

# XCVIII.

Ruggier rispose lor che capitano E re sarà, quel che sia lor più a grado; Ma nè a baston nè a scettro ha da por mano, Nè per quel giorno entrar vuole in Belgrado; Che prima che si faccia più lontano Leone augusto, e che ripassi il guado, Lo vuol seguir, nè torsi da la traccia, Fin che nol giunga e che morir nol faccia:

Che mille miglia e più per questo solo Era venuto, e non per altro effetto. Così senza indugiar lascia lo stuolo, E si volge al cammin che gli vien detto Che yerso il ponte fa Leone a volo, Forse per dubbio che gli sia intercetto. Gli va dietro per l'orma in tanta fretta, Che'l suo scudier non chiama e non aspetta.

Leone ha nel fuggir tanto vantaggio, (Fuggir si può ben dir, più che ritrarse) Che trova aperto e libero il passaggio; Poi rompe il ponte, e lascia le navi arse. Non v'arriva Ruggier, ch'ascoso il raggio Era del sol; nè sa dove alloggiarse. Cavalca innanzi, che lucea la luna, Nè mai trova castel nè villa alcuna.

CI.

Perchè non sa dove si por, eammina Tutta la notte, nè d'arcion mai scende. Ne lo spuntar del nuovo sol vicina A man sinistra una città comprende. Ove di star tutto quel di destina, Acciò l'ingiuria al suo Frontino emende: A cui, senza posarlo o trargli briglia, La notte fatto avea far tante miglia.

CII.

Ungiardo era fignor di quella terra, Suddito e caro a Costantino molto:
Ove avea per cagion di quella guerra
Da cavallo e da piè buon numer tolto.
Quivi, ove altrui l'entrata non si serra,
Entra Ruggiero; e v'è al ben raccolto,
Che non gli accade di passar più avante
Per aver miglior loco e più abbondante:

Nel medesimo albergo in su la sera Un cavalier di Romania alloggiosse, Che si trovò ne la battaglia siera, Quando Ruggier pei Bulgari si mosse; Ed appena di man suggito gli era, Ma spaventato più ch'altri mai sosse; Sì ch'ancor trema, e pargli ancora intorno Avere il cavalier dal liocorno.

# CIV.

Conosce, tosto che lo scudo vede, Che'l cavalier che quella insegna porta, E' quel che la sconfitta ai Greci diede. Per le cui mani è tanta gente morta. Corre al palazzo, ed udienza chiede Per dire a quel fignor cosa che importa; E subito intromesso, dice quanto Io mi riserbo a dir ne l'altro Canto.

Fine del Canto quarantesimoquarto.



Leon Ruggier con gran pietade abbraccia,

Ort. fur. C. 45.

# ORLANDO FURIOSO.

# CANTO QUARANTESIMOQUINTO.

Uanto più su l'instabil rota vedi
Di fortuna ire in alto il miser uomo;
Tanto più tosto hai da vedergli i piedi
Ove ora ha il capo, e far cadendo il tomo.
Di questo esempio è Policrate, e il re di
Lidia e Dionigi, ed altri ch'io non nomo,
Che ruinati son da la suprema
Gloria in un dì ne la miseria estrema.

# II.

Così a l'incontro, quanto più depresso, Quanto è più l'uom di questa rota al fondo; Tanto a quel punto più si trova appresso, Ch'ha da salir, se de'girarsi in tondo. Alcun sul ceppo quasi il capo ha messo, Che l'altro giorno ha dato legge al mondo. Servio e Mario e Ventidio l'anno mostro Al tempo antico, e il re Luigi al nostro:

#### III.

Il re Luigi, suocero del figlio
Del duca mio; che rotto a santo Albino,
E giunto al suo nemico ne l'artiglio,
A restar senza capo su vicino.
Scorse di questo anco maggior periglio
Non molto innanzi il gran Mattia Corvino.
Poi l'un de'Franchi, passato quel punto,
L'altro al regno de gli Ungheri su assunto.

# ĮV.

Si vede per gli esempj di che piene :
Sono l'antiche e le moderne istorie,
Che'l ben va dietro al male, e'l male al bene,
E fin son l'un de l'altro e biasmi e glorie;
E che fidarsi a l'uom non si conviene
In suo tesor, suo regno e sue vittorie;
Nè disperarsi per fortuna avversa;
Che sempre la sua rota in giro versa.

V

Ruggier, per la vittoria ch'avea avuto Di Leone e del padre imperatore, In tanta confidenza era venuto Di sua fortuna e di suo gran valore; Che senza compagnia, senz'altro ajuto, Di poter egli sol gli dava il core Fra cento a piè e a cavallo armate squadre Uccider di sua mano il figlio e il padre.

VI.

Ma quella che non vuol che si prometta Alcun di lei, gli mostrò in pochi giorni, Come tosto alzi, e tosto al basso metta, E tosto avversa, e tosto amica torni. Lo se' conoscer quivi da chi in fretta A procacciargli andò disagi e scorni; Dal cavalier che ne la pugna siera Di man suggito a gran satica gli era.

VII.

Costui sece ad Ungiardo saper, come Quivi il guerrier ch'avea le genti rotte Di Costantino, e per molt'anni dome, Stato era il giorno, e vi staria la notte: E che fortuna presa per le chiome, Senza che più travagli o che più lotte, Darà al suo re, se sa costui prigione: Ch'a' Bulgari, lui preso, il giogo pone.

## VIII.

Ungiardo da la gente che suggita

Da la battaglia a lui s'era ridutta,
(Ch' a parte a parte v'arrivò infinita,
Perch' al ponte passar non potea tutta)
Sapea come la strage eta seguita,
Che la metà de' Greci avea distrutta;
E come un cavalier solo era stato,
Che un campo rotto, e l'altro avea salvato.

IX

E che sia da se stesso senza caccia Venuto a dar del capo ne la rete, Si meraviglia; e mostra che gli piaccia Con viso e gesti e con parole liete. Aspetta che Ruggier dormendo giaccia; Poi manda le sue genti chete chete, E fa il buon cavalier, ch' alcun sospetto Di questo non avea, prender nel letto.

Х.

Accusato Ruggier dal proprio scudo, Ne la città di Novengrado resta Prigion d'Ungiardo, il più d'ogni altro crudo, Che sa di ciò maravigliosa sessa. E che può sar Ruggier, poi ch'egli è nudo, Ed è legato già, quando si desta? Ungiardo un suo corrier spaccia a statsetta A dar la nova a Costantino in fretta.

XI.

Avea levato Costantin la notte Da le ripe di Sava ogni sua schiera; E seco a Beleticche avea ridotte. Che città del cognato Androfilo era, Padre di quello a cui forate e rotte, (Come se state fossino di cera) Al primo incontro l'arme avea il gagliardo Cavaliero, or prigion del fiero Ungiardo.

XII.

Quivi fortificar facea le mura L'imperatore, e riparar le porte; Che de' Bulgari ben non s'assicura, Che con la guida d'un guerrier sì forte Non gli facciano peggio, che paura, E'I resto pongan di sua gente a morte. Or che l'ode prigion, ne quelli teme, Nè se con lor sia il mondo tutto insieme. XIII

L'imperator nuota in un mar di latte, Nè per letizia sa quel che si faccia. Ben son le genti Bulgare disfatte, Dice con lieta e con sicura faccia. Come de la vittoria, chi combatte, Se troncasse al nimico ambe le braccia. Certo faria; così n'è certo, e gode. L'imperator, poi che'l guerrier preso ode.

# XIV.

Non ha minor cagion di rallegrarsi
Del padre il figlio, ch'oltre che si spera
Di racquistar Belgrado, e soggiogarsi
Ogni contrada che de Bulgari era;
Disegna anco il guerriero amico farsi
Con benesici, e seco averlo in schiera.
Nè Rinaldo nè Orlando a Carlo Magno
Ha da invidiar, se gli è costui compagno.
XV.

Da questa voglia è ben diversa quella
Di Teodora, a chi 'l figliuolo uccise
Ruggier con l'asta, che da la mammella
Passò a le spalle, e un palmo suor si mise.
A Costantin del quale era sorella,
Costei si gittò a' piedi; e gli conquise
E intenerigli il cor d'alta pietade
Col largo pianto che nel sen le cade.
XVL

Io non mi leverò da questi piedi,
Diss'ella, signor mio, se del sellone
Ch' uccise il mio sigliuol non mi concedi
Di vendicare, or che l'abbiam prigione.
Oltre che stato t'è nipote, vedi
Quanto t'amò; vedi quant'opre buone
Ha per te satto; e vedi s'avria torto
Di non lo vendicar di chi l'ha morto,

Orl. furioso . T. V.

# XVII.

Vedi che per pietà del nostro duolo Ha Dio satto levar da la campagna Questo crudele; e come augello a volo A dar ce l'ha condotto ne la ragna; Acciò in ripa di Stige il mio figliuolo Molto senza vendetta non rimagna. Dammi costui, signore, e sii contento Ch'io disacerbi il mio col suo tormento.

Così ben piange, e così ben si duole, E così bene ed efficace parla;
Nè dai piedi levar mai se gli vuole, (Benchè tre volte e quattro per levarla Usasse Costantino atti e parole)
Ch' egli è sforzato al sin di contentarla:
E così comandò che si facesse
Colui condurre, e in man di lei si desse:
XIX.

E per non fare in ciò lunga dimora, Condotto anno il guerrier del liocorno, E dato in mano a la crudel Teodora, Che non vi fu intervallo più d'un giorno. In far che sia squartato vivo, e muora Pubblicamente con obbrobrio e scorno, Poca pena le pare; e studia e pensa Altra trovarne inustata e immensa.

#### XX.

La femmina crudel lo fece porre, Incatenato mani e piedi e collo, Nel tenebroso fondo d'una torre. Ove mai non entrò raggio d'Apollo. Fuor ch'un poco di pan muffato, torre Gli fe' ogni cibo, e senza ancor lasciollo Due di talora: e lo diè in guardia a tale, Ch' era di lei più pronto a fargli male. XXI.

Oh se d'Amon la valorosa e bella Figlia, oh se la magnanima Marsisa Avesse avuto di Ruggier novella, Ch' in prigion tormentalle a questa guisa: Per liberarlo saria questa e quella Postasi al rischio di restarne uccisa: Nè Bradamante avria per dargli ajuto A Beatrice o ad Amon rispetto avuto.

# XXII.

Re Carlo intanto avendo la promessa A costei fatta in mente, che consorte Dar non le lascerà, che sia men d'essa Al paragon de l'arme ardito e forte: Questa sua volontà con trombe espressa Non solamente fe' ne la sua corte, Ma in ogni Terra al suo imperio soggetta; Onde la fama andò pel mondo in fretta.

K

#### XXIII.

Questa condizion contiene il bando:
Chi la figlia d'Amon per moglie vuole,
Star con lei debba a paragon del brando
Da l'apparire al tramontar del sole;
E fin a questo termine durando,
E non sia vinto, senz'altre parole
La donna da lui vinta esser s'intenda,
Nè possa ella negar, che non lo prenda:
XXIV.

E che l'eletta ella de l'arme dona,
Senza mirar chi sia di lor che chiede:
E lo potea ben far, perch'era buona
Con tutte l'arme, o sia a cavallo o a piede.
Amon, che contrastar con la corona
Non può nè vuole, al sin ssorzato cede;
E ritornare a corte si consiglia
Dopo molti discossi egli e la figlia.

XXV.

Ancor che sdegno e collera la madre Contra la figlia avea, pur per suo onore Vesti le fece far ricche e leggiadre
A varie fogge, e di più d'un colore.
Bradamante a la corte andò col padre:
E quando quivi non trovò il suo amore.
Più non le parve quella corte, quella,
Che le solea parer già così belia.

# XXVL

Come chi visto abbia l'aprile o il maggio Giardin di frondi e di bei fiori adorno, E lo riveggia poi che'l sole il raggio A l'Austro inchina, e lascia breve il giorno, Lo trova deserto orrido e selvaggio; Così pare a la donna al suo ritorno, Che da Ruggier la corte abbandonata Quella non sia ch'avea al partir lasciata.

# XXVII.

Domandar non ardisce che ne sia, Acciò di se non dia maggior sospetto; Ma pon l'orecchia, e cerca tuttavia, Che senza domandar le ne sia detto. Si sa ch'egli è partito; ma che via Pres'abbia, non sa alcun vero concetto; Perchè partendo ad altri non se' motto, Ch'a lo scudier che seco avea condotto.

# XXVIII.

Oh come ella sospira, oh come teme, Sentendo che se n'è come fuggito! Oh come sopra ogni timor le preme, Che per porla in obblio se ne sia gito! Che vistosi Amon contra, ed ogni speme Perduta mai più d'esserle marito, Si sia fatto da lei lontano, forse Così sperando dal suo amor disciorse.

#### XXIX.

E che fatt' abbia ancor qualche disegno. Per piuttosto levarsela dal core, D'andar cercando d'uno in altro regno Donna per cui si scordi il primo amore, Come si dice che si suol d'un legno Talor chiodo con chiodo cacciar fuore. Novo pensier, ch'a questo poi succede, Le dipinge Ruggier pieno di fede:

E lei che dato orecchie abbia, riprende, A tanta iniqua suspizione e stolta. E così l'un pensier Ruggier difende, L'altro l'accusa; ed ella ambedue ascolta; E quando a questo, e quando a quel s'apprende, Nè risoluta a questo o a quel si volta. Pur a l'opinion piuttosto corre, Che più le giova, e la contraria abborre:

# XXXL

E talor anco che le torna a mente Quel che più volte il suo Ruggier le ha detto i Come di grave error si duole e pente, Ch'avuto n'abbia gelofia e sospetto; E come fosse al suo Ruggier presente, Chiamasi in colpa, e se ne batte il petto. Ho fatto error, dice ella, me n'avveggio: Ma chi n'è causa, è causa ancor di peggio,

# XXXII.

Amor n.'è causa, che nel cor m' ha impresso'
La forma tua così leggiadra e bella;
E posto ci ha l'ardir, l'ingegno appresso,
E la virtù di che ciascun favella;
Ch'impossibil mi par, ch'ove concesso
Ne sia il veder, ch'ogni donna e donzella
Non ne sia accesa; e che non usi ogni arte
Di sciorti dal mia amore, e al suo legarte.

XXXIII.

Deh avesse amor così nei pensier' miei I tuo pensier, come ci ha il viso sculto! Io son ben certa che lo troverei Falese tal, qual io lo stimo occulto; I che sì suor di gelosia sarei, Ch'ad or ad or non mi farebbe insulto; E dove, appena or è da me respinta, Rimarria morta, non che rotta e vinta.

XXXIV.

Son simile a l'avar, ch' ha il cor'sì intento Al suo tesoro, e sì ve l'ha sepolto; Che non ne può lontan viver contento, Nè non sempre temer che gli sia tolto. Buggiero, or può, ch'io non ti veggio e sento, In me più de la speme il timor molto; I qual benchè bugiardo e vano io creda, 'Non posso far di non mi dargli in preda.

K 4

#### XXXV.

Ma non apparirà il lume sì tosto
A gli occhi miei del tuo viso giocondo,
Contra ogni mia tredenza a me nascosto
Non so in qual parte, o Ruggier mio, del mondo
Come il falso timor sarà deposto
Da la vera speranza, e messo al fondo.
Deh torna a me, Ruggier, torna e tonsorta
La speme che I timor quasi m'ha morta.

# XXXVI.

Come al partir del sol si sa maggiore L'ombra, onde nasce poi vana paura; E come a l'apparir del suo splendore Vien meno l'ombra, e'l timido assicura; Così senza Ruggier sento timore, Se Ruggier veggo, in me timor non dura. Deh torna a me, Ruggier, deh torna prima Che'l timor la speranza in tutto opprima.

XXXVII.

Come la notte ogni fiammella è viva, E riman spenta subito ch'aggiorna; Così quando il mio sol di se mi priva, Mi leva incontra il rio timor le corna: Ma non sì tosto a l'Orizzonte arriva, Che'l timor fugge, e la speranza torna. Deh torna a me, deh torna, o caro lume.

E scaccia il rio timor che mi consume.

### XXXVIII.

Se'l sol si scosta, e lascia i giorni brevi, Quanto di bello avea la Terra asconde, Fremono i venti, e portan ghiacci e nevi, Non canta augel, nè fior si vede o fronde, Così qualora avvien che da me levi, O mio bel sol, le tue luci gioconde, Mille timori, e tutti iniqui, fanno Un aspro verno in me più volte l'anno.

XXXIX.

Deh torna a me, mio sol, torna e rimena La desiata dolce primavera; Sgombra i ghiacci e le nevi, e rasserna La mente mia si nubilosa e nera. Qual Progne si lamenta, o Filomena, Ch'a cercar esca ai sigliuolini ita era, E trova il nido voto; o qual si lagna Tortore ch'ha perduta la compagna;

#### XL.

Tal Bradamante si dolea: che tolto
Le sosse stato il suo Ruggier temea,
Di lagrime bagnando spesso il volto,
Ma più celatamente che potea.
Oh quanto, quanto si dorria più molto,
S'ella sapesse quel che non sapea,
Che con pena e con strazio il suo consorte
Era in prigion dannato a crudel morte!

# XLI.

La crudeltà ch' usa l'iniqua vecchia Contra il buon cavalier che preso tiene, E che di dargli merte s'apparecchia Con novi strazi e non usate pene: La superna bontà fa ch' a l'orecchia Del cortese figliuol di Cesar viene: E che gli mette in cor come l'ajute, E non lasci perir tanta virtute.

# XLII.

Il cortese Leon, che Ruggiero ama, Non che sappia però che Ruggier sia; Mosso da quel valor ch'unico chiama, E che gli par che soprumano sia: Molto sia se discorre, ordisce e trama, E di salvarlo al sin trova la via, In guisa che da lui la zia crudele Ossesa non si tenga, e si querele.

Parlò in secreto a chi tenea la chiave De la prigione: e che volea, gli disse, Vedere il cavalier, pria che sì grave Sentenza contra lui data seguisse. Giunta la notte, un suo sedel seco ave Audace e sorte, ed atto a zusse e a risse; . E sa che il castellan, senz'altrui dire Ch'egli sosse Leon, gli viene aprire.

#### XLIV.

Il castellan, senza ch' alcun de' sui Seco abbia, occultamente Leon mena Col compagno a la torre, ove ha colui Che si serba a l'estrema d'ogni pena. Giunti là dentro, gettano ambedui Al castellan che volge lor la schiona Per aprir lo sportello, al collo un laccio, E subito gli dan l'ultimo spaccio.

# XLV.

Apron la cataratta, onde sospeso
Al canape ivi a tal bisogno posto,
Leon si cala, e in mano ha un torchio acceso,
Là dove era Ruggier dal sol nascosto.
Tutto legato, e a una grata steso
Lo trova, a l'acqua un palmo men discosto.
L'avria in un mese, e in termine più corto
Per se, senz'altro ajuto, il luogo morto.

# XLVI.

Leon Ruggier con gran pietade abbraccia,
E dice: cavalier, la tua virtute
Indisfolubilmente a te m'allaccia
Di volontaria eterna servitute,
E vuol che più il tuo ben, che'l mio mi piaccia,
Nè curi per la tua la mia salute;
E che la tua amicizia al padre e a quanti
Patenti io m'abbia al mondo io metta innanti.

# XLVII.

Io son Leone, acciò tu intenda, figlio, Di Costantin, che vengo a darti ajuto Come vedi in persona, con periglio, Se mai dal padre mio sarà saputo, D'esser cacciato, o con turbato ciglio Perpetuamente esser da lui veduto: Che per la gente da qual rotta e morta Da te gli fu a Belgrado, odio ti porta.

# XLVIII.

E seguitò più cose altre dicendo Da farlo ritornar da morte a vita: E lo vien tuttavolta disciogliendo. Ruggier gli dice: io v' ho grazia infinita; E questa vita ch' or mi date, intendo Che sempremai vi sia restituita, Che la vogliate riavere, ed ogni Volta che per voi spenderla bisogni.

# XLIX.

Ruggier fu tratto di quel loco oscuro, E in vece sua morto il guardian rimase; Nè conosciuto egli nè gli altri furo. Leon menò Ruggiero a le sue case, Ove a star seco tacito e sicuro Per quattro o per sei dì gli persuase: Che riaver l'arme e'l destrier gagliardo Gli faria intanto, che gli tolse Ungiardo. L

Ruggier fuggito, il suo guardian strozzato Si trova il giorno, e aperta la prigione. Chi quel chi questo pensa che sia stato: Ne parla ognun, nè però alcun s'appone. Ben di tutti gli altri uomini pensato Piuttosto si saria, che di Leone; Che pare a molti ch'avria causa avuto Da farne strazio, e non di dargli ajuto.

LI.

Riman di tanta cortessa Ruggiero
Consuso sì, sì pien di maraviglia,
E tramutato sì da quel pensiero
Che quivi tratto l'avea tante miglia;
Che mettendo il secondo col primiero,
Nè a questo quel, nè questo a quel simiglia.
Il primo tutto era odio ira e veneno;
Di pietade è il secondo e d'amor pieno.

# LII.

Molto la notte, e molto il giorno pensa; D'altro non cura, ed altro non dissa, Che da l'obbligazion che gli avea immensa Sciorsi con pari e maggior cortessa. Gli par, se tutta sua vita dispensa In lui servire, o breve o lunga sia, E se si espone a mille morti certe, Non gli può tanto sar, che più non merte.

#### LIII.

Venuta quivi intanto era la nova
Del bando ch' avea fatto il re di Francia,
Che chi vuol Bradamante, abbia a far prova
Con lei di forza con spada e con lancia.
Questo udir a Leon si poco giova,
Che se gli vede impallidir la guancia;
Perchè come uom che le sue forze ha note,
Sa ch' a lei pare in arme esser non puote.

#### LIV.

Fra se discorre, e vede che supplire Può con l'ingegno ove il vigor sia manco, Facendo con sue insegne comparire Questo guerrier di cui non sa il nome anco; Che di possanza giudica e d'ardire Poter star contra a qual si vogsia Franco; E crede ben, s'a lui ne dà l'impresa, Che ne sia vinta Bradamante, e presa.

# LV.

Ma due cose ha da far: l'uno disporre Il cavalier, che questa impresa accetti; L'altra nel campo in vece sua lui porre In modo, che non sia chi ne sospetti. A se lo chiama, e'l caso gli discorre; E pregal poi con essicaci detti, Ch' egli sia quel ch' a questa pugna vegna Col nome altrui sotto mentita insegna.

# LVI.

L'eloquenza del Greco assaí potea; Ma più de l'eloquenza potea molto L'obbligo grande che Ruggier gli avea, Da mai non ne dovere essere sciolto. Sì che quantunque duro gli parea, E non possibil quasi; pur con volto, Più che con cor giocondo, gli rispose Ch'era per sar per lui tutte le cose.

#### LVII.

Benchè da fier dolor, tosto che questa Parola ha detta, il cor ferir si senta; Che giorno e notte e sempre lo molesta, Sempre l'affligge e sempre lo tormenta; E vegga la sua morte manisesta; Pur non è mai per dir che se ne penta; Che prima ch'a Leon non ubbidire, Mille volte, non ch'una, è per morire.

# LVIII.

Ben certo è di morir; perchè se lascia La donna, ha da lasciar la vita ancora. O che l'accorrerà il duolo e l'ambascia; O se'l duolo e l'ambascia non l'accora; Con le man' proprie squarcerà la fascia Che cinge l'alma, e ne la trarrà fuora; Ch' ogni altra cosa più facil gli fia, Che poter lei veder che sua non fia.

#### LIX.

Gli è di morir disposto; ma che sorte Di morte voglia far, non sa dir anco. Pensa talor di fingersi men forte, E porger nudo a la donzella il fianco; Che non fu mai la più beata morte, Che se per man di lei venisse manco. Poi vede, se per lui resta, che moglie Sia di Leon, che l'obbligo non scioglie;

#### LX.

Perchè ha promesso contra Bradamante Entrare in campo a singolar battaglia, Non simulare, e farne sol sembiante, Sì che Leon di lui poco si vaglia. Dunque starà nel detto suo costante; E benchè or questo or quel pensier l'assaglia; Tutti gli scaccia, e solo a questo cede, Il qual l'esorta a non mancar di fede.

# LXI.

Avea già fatto apparecchiar Leone Con licenza del padre Costantino Arme e cavalli, e un numer di persone, Qual gli convenne, e entrato era in cammino: E seco avea Ruggiero, a cui le buone Arme avea fatto rendere e Frontino; E tanto un giorno e un altro e un altro andaro. Che in Francia ed a Parigi si trovaro.

## LXII.

Non volse entrar Leon ne la cittate,

E i padiglioni a la campagna tese;

E fe' il medesmo di per ambasciate,

Che di sua giunta il re di Francia intese.

L' ebbe il re caro, e gli fu più fiate,

Donando, e visitandolo cortese.

De la venuta sua la cagion disse

Leone, e lo pregò che l' espedisse:

Ch'entrar facesse in campo la donzella, Che marito non vuol di lei men forte; Quando venuto era per fare o ch'ella Moglier gli fosse, o che gli desse morte. Carlo tolse l'assunto, e sece quella Comparir l'altro di suor de le porte Ne lo steccato che la notte sotto

# LXIV.

La notte ch' andò innanzi al terminato Giorno de la battaglia, Ruggiero ebbe Simile a quella che suole il dannato Aver, che la mattina morir debbe. Eletto avea combatter tutto armato, Perch' esser conosciuto non vorrebbe. Nè lancia nè destriero adoprar volse; Nè, suor che'l brando, arme d'ossesa tolse.

A l'alte mura su fatto di botto.

# LXV.

Lancia non tolse, non perchè temesso Di quella d'or che su de l'Argalia, E poi d'Astolso, a cui costei successe, Che sar gli arcion' votar sempre solia; Perchè nessun, ch'ella tal sorza avesse, O sosse satura per negromanzia, Avea saputo, eccetto quel re solo Che sar la sece, e la dono al figliuolo.

#### LXVI.

Anzi Aftolfo e la donna che portata L'aveano poi, credean che non l'incanto, Ma la propria possanza fosse stata Che dato loro in giostra avesse il vanto; E che con ogni altra asta ch'incontrata Fosse da lor, farebbono altrettanto.

La cagion sola che Ruggier non giostra, E per non far del suo Frontino mostra; LXVII.

Che lo potria la donna facilmente Conoscer, se da lei fosse veduto; Però che cavalcato, e langamente In Mont' Alban l'avea seco tenuto. Ruggier, che solo studia e solo ha mente, Come da lei non sia riconosciuto; Nè vuol Frontin, nè vuol cos' altra avere, Che di far di se indizio abbia potere.

#### LXVIII.

A questa impresa un'altra spada volle;
Che ben sapea che contro Balisarda
Saria ogni usbergo come pasta molle:
Ch'alcuna tempra quel suror non tarda:
E tutto il taglio anco a quest'altra tolle
Con un martello, e la fa men gagliarda.
Con quest'arme Ruggiero al primo lampo
Ch'apparve a l'orizzonte, entrò nel campo;

#### LXIX.

E per parer Leon, le sopravveste
Che dianzi ebbe Leon, s'ha messe indosso;
E l'aquila de l'or con le due teste
Porta dipinta ne lo scudo rosso.
E facilmente si potean far queste
Finzion; ch'era ugualmente e grande e grosso
L'un come l'altro. Appresentossi l'uno;
L'altro non si lasciò veder d'alcuno.

#### LXX.

Era la volontà de la donzella

Da quest'altra diversa di gran lunga;

Che se Ruggier su la spada martella

Per rintuzzarla che non taghi o punga;

La sua la donna aguzza, e brama ch'ella

Entri nel ferro, e sempre al vivo giunga;

Anzi ogni colpo si ben tagli e fore,

Che vada sempre a ritrovarghi il core.

#### LXXI.

Qual su le mosse il barbaro si vede, Che'l cenno del partir focoso attende, Nè qua nè là poter fermare il piede, Gonfiar le nari, e che l'orecchie tende: Tal l'animosa donna, che non crede Che questo sia Ruggier con chi contende, Aspettando la tromba, par che foco Ne le vene abbia, e non ritrovi loco.

#### LXXII.

Qual talor dopo il tuono orrido vento Subito segue, che sozzopra volve L'ondoso mare, e leva in un momento Da terra fin al ciel l'oscura polve: Fuggon le fiere, e col pastor l'armento: L'aria in grandine e in pioggia si risolve; Udito il segno la donzella, tale Stringe la spada, e'l suo Ruggiero assale.

# LXXIII.

Ma non più quercia antica, o grosso muro Di ben fondata torre a Borea cede: Nè più a l'irato mar lo scoglio duro, Che d'ogn'intorno il di e la notte il fiede; Che sotto l'arme il buon Ruggier ficuro, Che già al trojano Ettor Vulcano diede, Ceda a l'odio e al furor che lo tempesta Or ne' fianchi or nel petto or ne la testa,

# LXXIV.

Quando di taglio la donzella, quando Mena di punta, e tutta intenta mira Ove cacciar tra ferro e ferro il brando. Sì che si sfoghi e disacerbi l'ira. Or da un lato or da un altro il va tentando, Quando di qua, quando di là s'aggira: E si rode e si duol che non le avvegna Mai fatta alcuna cosa che disegna.

# LXXV.

Come chi assedia una città che forte Sia di buon' fianchi, e di muraglia grossa, Spesso l'assalta, or vuol batter le porte, Or l'alte torri, or atturar la fossa, E pone indarno le sue genti a morte, Nè via sa ritrovar ch'entrar vi possa; Così molto s'affanna e si travaglia. Nè può la donna aprir piastra nè maglia.

# LXXVI.

Quando a lo scudo, e quando al buono elmetto, Quando a l'usbergo fa gittar scintille Con colpi, ch' a le braccia al capo al petto Mena dritti e riversi a mille a mille, E spessi più che sul sonante tetto La grandine far soglia de le ville. Ruggier sta su l'avviso, e si difende Con gran destrezza, e lei mai non offende.

L 3

#### LXXVII.

Or si ferma or volreggia or si ritira, E con la man spesso accompagna il piede: Porge or lo scudo, ed or la spada gira Ove girar la man nemica vede. O lei non sere, o se la fere, mira Ferirla in parte ove men nuocer crede. La donna, prima che quel di s'inchine, Brama di dare a la battaglia sine.

# LXXVIII.

Si ricordò del bando, e si ravvide
Del suo periglio, se non era presta:
Che se in un di non prende, o non uccide.
Il suo domandator, presa ella resta.
Era già presso ai termini d'Alcide
Per attussar nel mar Febo la testa,
Quando ella cominciò di sua possanza
A diffidarsi, e perder la speranza.

# LXXIX.

Quanto mancò più la speranza, crebbe Tanto più l'ira, e raddoppiò le botte: Che pur quell'arme rompere vorrebbe, Ch' in tutto un di non avea ancora rotte; Come colui ch' al lavorio che debbe Sia stato lento, e già vegga esser notte, S'affretta indarno, si travaglia e stanca, Fin che la sorza a un tempo e il di gli manca,

#### LXXX.

O misera donzella, se costui
Tu conoscessi, a cui dar morte brami.
Se lo sapessi esser Ruggier, da cui
De la tua vita pendono gli stami;
So ben ch' uccider te, prima che lui,
Vorresti; che di te so che più l'ami:
E quando lui Ruggiero esser saprai,
Di questi colpi ancor, so, ti dorrai.
LXXXI.

Carlo, e molt' altri seco, che Leone Esser costui credeansi, e non Ruggiero; Veduto come in arme, al paragone Di Bradamante, sorte era e leggiero: E senza ossender lei con che ragione Disender si sapea, metan pensiero; E dicon: ben convengono ambedui: Ch'egli è di lei ben degno, ella di lui. LXXXII.

Poi che Febo nel mar tutt' è nascoso, Carlo, fatta partir quella battaglia, Giudica che la donna per suo sposo Prenda Leon, nè ricusarlo vaglia. Ruggier senza pigliar quivi riposo, Senz' elmo trasfi, o alleggerirfi maglia, Sopra un picciol tonzin torna in gran fretta Ai padiglioni ove Leon l'aspetta.

L 4

## LXXXIII.

Gittò Leone al cavalier le braccia
Due volte e più fraternamente al collo;
E poi trattogli l'elmo da la faccia,
Di qua e di là con grande amor baciollo.
Vo', disse, che di me sempre tu faccia
Come ti par; che mai trovar satollo
Non mi potrai, che me e lo Stato mio
Spender tu possa ad ogni tuo disso.

## LXXXIV.

Nè veggo ricompensa, che mai questa
Obbligazion ch' io t' ho possa disciorre;
E non, s'ancora io mi levi di testa
La mia corona, e a te la venga a porre.
Ruggier, di cui la mente ange e molesta
Alto dolore, e che la vita abborre;
Poco risponde, e l' insegne gli rende
Che n' avea avute, e 'l suo liocorno prende;
LXXXV.

E stanco dimostrandosi e svogliato,
Più tosto che potè, da lui levosse;
Ed al suo alloggiamento ritornato,
Poi che su mezza notte, tutto armosse;
E sellato il destrier, senza commiato,
E senza che d'alcun sentito sosse,
Sopra vi salse, e si drizzò al cammino
Che più piacer gli parve al suo Fronzino.

## LXXXVI.

Frontino or per via dritta or per via torta, Quando per selve e quando per campagna Il suo fignor tutta la notte porta, Che non cessa un momento che non piagna. Chiama la morte, e in quella si conforta, Che l'ostinata doglia sola fragna;

Nè vede altro che morte, che finire
Possa l'insopportabil suo martire.

## LXXXVII.

Di chi mi debbo, oimè, dicea, dolere, Che così m'abbia a un punto ogni ben tolto? Deh, s'io non vo'l'ingiuria softenere Senza vendetta, incontra a cui mi volto? Fuor che me stesso, altri non so vedere Che m'abbia osseso; ed in miseria volto. Io m'ho dunque di me contra me stesso Da vendicar; ch'ho tutto il mal commesso.

## LXXXVIII.

Pur, quando io avessi fatto solamente A me l'ingiuria; a me forse potrei Donar perdon, se ben dissicilmente; Anzi vo dir che far non lo vorrei Or quando, poi che Bradamante sente Meco l'ingiuria ugual, men lo farei; Quando bene a me ancora io perdonassi, Lei non convien ch'invendicata lassi.

## LXXXIX.

Per vendicar lei dunque debbo e voglio Ogni modo morir; nè ciò mi pesa; Ch' altra cosa non so ch' al mio cordoglio, Fuor che la morte, far possa difesa; Ma sol, ch' allora io non morii, mi doglio, Che fatto ancora io non le aveva offesa. Oh me felice, s' io moriva allora, Ch' era prigion de la crudel Teodora!

Se ben m'avesse ucciso, o tormentato Prima ad arbitrio di sua crudeltade, Da Bradamante almeno avrei sperato Di ritrovare al mio caso pietade. Ma quando ella saprà ch'avrò più amato Leon di lei, e di mia volontade Io me ne sia, perch'egli l'abbia, privo; Avrà ragion d'odiarmi e morto e vivo.

Queste dicendo e molte altre parole, Che sospiri accompagnano e fingulti, Si trova a l'apparir del novo sole
Fra scuri boschi in luoghi strani e inculti.
E perchè è disperato e morir vuole,
E più che può, che 'l suo morir s'occulti;
Questo luogo gli par molto nascosto,
Ed atto a far quant'ha di se disposto.

## XCII.

Entra nel folto bosco, ove più spesse · L'ombrose frasche, e più intricate vede; Ma Frontin prima al tutto sciolto messe Da se lontano, e libertà gli diede. O mio Frontin, gli disse, s'a me stesse Di dare a' merti tuoi degna mercede, Avresti a quel destrier da invidiar poco. Che volo al cielo, e fra le stelle ha loco.

## XCHI.

Cillaro, so, non fu, non fu Arione Di te miglior, nè meritò più lode, Nè alcun altro destrier di cui menzione Fatta da' Greci o da' Latini s' ode. Se ti fur par' ne l'altre parti buone, Di questa so ch'alcun di lor non gode, Di potersi vantar ch'avuto mai Abbia il pregio e l'onor che en avuto hai: XCIV.

Poi ch's la più che mai sia stata o sia: Donna gentile e valorosa e bella Sì caro stato sei, che ti nutria, E di sua man ti ponea freno e sella. Caro eri a la snia donna. Ah perchè mia La dirò più, se mia non è più quella? S' io l'ho donata ad altri ? oime! che cello. Di volger quelta spada ora in me stesso?

## XCV.

S'ivi Ruggier s'affligge e si tormenta, E le fere e gli augelli a pietà move; (Ch'altri non è, che queste grida senta, Nè vegga il pianto che nel sen gli piove) Non dovete pensar che più contenta Bradamante in Parigi si ritrove; Poi che scusa non ha che la difenda. O più l'indugi, che Leon non prenda.

## XCVI.

Ella, prima ch'avere altro consorte, Che 'l suo Ruggier, vuol far ciò che può farsi: Mancar del detto suo; Carlo e la corte, I parenti e gli amici inimicarsi: E quando altro non possa, al fin la morte O col veneno o con la spada darsi; Che le par meglio assai non esser viva. Che vivendo restar di Ruggier priva. XCVII.

Deh, Ruggier mio, dicea, dove sei gito? Puote esser che tu sia tanto discosto. Che tu non abbi questo bando udito, A nessun altro, fuor ch'a te, nascosto? Se tu 'l sapessi, io so che comparitó Nessun altro saria di te più tosto. Misera me, ch'altro pensar mi deggio. Se non quel che pensar si possa peggio?...

#### XCVIII.

Come è, Ruggier, possibil che tu solo Non abbi quel che tutto il mondo ha inteso? Se inteso l'hai, nè sei venuto a volo, Come esser può che non sii morto o preso? Ma chi sapesse il ver, questo figliuolo Di Costantin t'avrà alcun laccio teso: Il traditor t'avrà chiusa la via, Acciò prima di lui tu qui non sia.

XCIX.

Da Carlo impetrai grazia, ch'a nessuno Men di me forte avessi ad esser data, Con credenza che tu sossi quell'uno A cui star contra io non potessi armata. Fuor che te solo, io non stimava alcuno: Ma de l'audacia mia m'ha Dio pagata; Poi che costui che mai più non se' impresa D'onore in vita sua, così m'ha presa.

C.

Se però presa son per non avere
Uccider lui nè prenderlo potuto;
(Il che non mi par giusto; ne al parere
Mai son per star ch'in questo ha Carlo avuto)
So ch'incostante io mi farò tenere,
Se da quel ch'ho già detto ora mi muto;
Ma non la prima son nè la sezzaja,
La qual paruta sia incostante, e paja.

CÌ.

Basti che nel servar sede al mio amante D'ogni scoglio più salda mi ritrovi, E passi in questo di gran lunga quante Mai suro ai tempi antichi o sieno ai novi. Che nel resto mi dicano incostante, Non curo, pur che l'incostanza giovi; Pur ch'io non sia di costui torre astretta, Volubil più che soglia anco sia detta.

CII.

Queste parole ed altre, ch' interrotte
Da'sospiri e da' pianti erano spesso,
Seguì dicendo tutta quella notte
Ch' a l' infelice giorno venne appresso.
Ma poi che dentro a le cimmerie grotte
Con l'ombre sue Notturno su rimesso;
Il ciel, ch' eternamente avea voluto
Farla di Ruggier moglie, le diè ajuto.
CIII.

Fe' la mattina la donzella altera Marsisa innanzi a Carlo comparire, Dicendo ch' al fratel suo Ruggier era Fatto gran torto, e nol volca patire Che gli fosse levata la mogliera, Nè pure una parola glie ne dire: E contra chi si vuol di provar toglie, Che Bradamante di Ruggiero è moglie:

## CIV.

E innanzi a gli altri, a lei provar lo vuole, Quando pur di negarlo fosse ardita: Ch'in sua presenza ella ha quelle parole Dette a Ruggier, che sa chi si marita; E con la cerimonia che si suole, Già sì tra lor la cosa è stabilita, Che più di se non possono disporre, Nè l'un l'altro lasciar per altri torre.

Marsia, o'l vero o'l falso che dicesse, Pur lo dicea; ben credo con pensiero, Perchè Leon piuttosto interrompesse A dritto e a torto, che per dire il vero; E che di volontade lo facesse Di Bradamante, ch'a riaver Ruggiero,

Ed escluder Leon, nè la più onesta, Nè la più breve via vedea di questa. CVI.

Turbato il re di questa cosa molto, Bradamante chiamar sa immantinente; E quanto, di provar Marssa ha tolto, Le sa sapere; ed ecci Amon presente. Tien Bradamante chino a terra il volto, E consusa non nega nè consente; In guisa che comprender di leggiero Si può, che detto abbia Marssa il vero.

## CVII.

Piace a Rinaldo, e piace a quel d'Anglante Tal cosa udir, ch'esser potrà cagione Che'l parentado non andrà più innante, Che già conchiuso aver credea Leone; E pur Ruggier la bella Bradamante Mal grado avrà de l'ostinato Amone; E potran senza lite e senza trarla Di man per forza al padre, a Ruggier darla.

Che se tra lor queste parole stanno,
La cosa è ferma, e non andrà per terra.
Così otterran quel che promesso gli anno
Più onestamente, e senza nuova guerra.
Questo è, diceva Amon, questo è un inganno
Contra me ordito; ma'l pensier vostro erra:
Ch'ancor che sosse ver quanto voi sinto
Tra voi v'avete, io non son però vinto.

CIX.

Che presupposto (il che ne ancor confesso, Nè vo'credere ancor) ch'abbia costei Scioccamente a Ruggier così promesso, Come voi dite, e Ruggiero abbia a lei: Quando, e dove su questo? che più espresso, Più chiaro e piano intenderlo vorrei. Stato so che non è, se non è stato Prima che Ruggier sosse battezzato.

## CX.

Ma s'egli è stato innanzi che cristiano Fosse Ruggier, non vo'che me ne caglia: Ch'essendo ella Fedele, egli Pagano, Non crederò che il matrimonio vaglia. Non si deve per questo essere in vano Posto al rischio Leon de la battaglia: Nè il nostro imperator credo voglia anco Venir del detto suo per questo manco. CXI.

Quel ch'or mi dite, era da dirmi quando Era intera la cosa, nè ancor fatto A' preghi di costei Carlo avea il bando, Che qui Leone a la battaglia ha tratto. Così contra Rinaldo e contra Orlando Amon dicea per rompere il contratto Fra quei due amanti: e Carlo stava a udire, Nè per l'un nè per l'altro volea dire.

Come si senton, s' Austro o Borea spira Per l'alte selve, mormorar le fronde; O come soglion, s' Eolo s' adira Contra Nettuno, al lito fremer l'onde; Così un rumor che corre e che s'aggira, E che per tutta Francia si dissonde, Di questo dà da dire e da udir tanto, Ch' ogni altra cosa è muta in ogni canto.

Orl. furioso . T. V.

M

#### CXIII.

Chi parla per Ruggier, chi per Leone;
Ma la più parte è con Ruggiero ia lega.
Son dicce e più per un, che n'abbia Amone.
L'imperator ne qua nè là fi piega;
Ma la causa rimette a la ragione,
Ed al suo parlamento la delega.
Or vien Marfisa, poi ch'è differito
Lo sposalizio, e pon novo partito;
CXIV.

E dice: conciossa ch'esser non possa
D'altri costei, sin ch'il fratel mio vive;
Se Leon la vuol pur, suo ardire e possa
Adopri sì, che lui di vita prive;
E chi manda di lor l'altro a la sossa,
Senza rivale al suo contento arrive.
Tosto Carlo a Leon sa intender questo,
Come anco intender gli avea satto il resto.
CXV.

Leon, che quando seco il cavaliero
Dal liocorno sia, si rien sicuro
Di riportar vittoria di Ruggiero,
Nè gli abbia alcuno assunto a parer duro;
Non sapendo che l'abbia il dolor siero
Tratto nel bosco solitario e scuro,
Ma che per tornar tosto uno o due miglia
Sia andato a spasso; il mal partito piglia.

## CXVI.

Ben se ne pente in breve; che colui
Del qual siù del dover si promettea,
Non comparve quel di nè gli altri dui
Che lo seguir, nè nuova se n' avea.
E tor questa battaglia senza lui
Contra Ruggier, sicur non gli parea.
Mandò per schivar dunque danno e scorno,
Per trovare il guerrier dal liocorno.

#### CXVII.

Per cittadi mandò, ville e castella, Da presso e da lontan per ritrovarlo; Nè contento di questo, montò in sella Egli in persona, e si pose a cercarlo. Ma non n'avrebbe avuto già novella, Nè l'avria avuta uomo di quei di Carlo, Se non era Melissa, che se quanto Mi serbo a farvi udir ne l'altro Canto.

Fine del Canto quarantesimoquinto.



Giacea disteso in terra tutto armato,

Orl fur. C. 46.

# ORLANDO FURIOSO.

# CANTO QUARANTESIMOSESTO.

I.

R se mi mostra la mia carta il vero,

Non è lontano a discoprirsi il porto;

Sì che nel lito i voti scioglier spero

A chi nel mar per tanta via m' ha scorto;

Ove, o di non tornar col legno intero,

O d'errar sempre ebbi già il viso smorto.

Ma mi par di veder, ma veggo certo,

Veggo la terra, e veggo il lito aperto.

II.

Sento venir per allegrezza un tuono, Che fremer l'aria, e rimbombar fa l'onde. Odo di squille, odo di trombe un suono, Che l'alto popolar grido confonde. Or comincio a discernere chi sono Questi ch'empion del potto ambe le sponde. Par che tutti s'allegrino ch'io sia Venuto a sin di così lunga via.

Ш

Oh di che belle e saggie donne veggio, Oh di che cavalieri il lito adorno!
O di ch' amici, a chi in eterno deggio, Per la letizia ch' an del mio ritorno!
Mamma e Ginevra, e l' altre da Correggio Veggo del molo in su l' estremo corno.
Veronica da Gambera è con loro,
Sì grata a Febo, e al santo aonio coro.

IV.

Veggo un'altra Ginevra pur uscita Del medefimo sangue, e Giulia seco: Veggo Ippolita Sforza, e la nodrita Damigella Trivulzia al sacro speco. Veggo te, Emilia Pia; te, Margherita, Ch'Angela Borgia e Graziosa hai reco, Con Ricciarda da Este: ecco le belle Bianca e Diana, e l'altre lor sorelle.

V.

Ecco la bella, ma più saggia e onesta, Barbara Turca, e la compagna è Laura. Non vede il sol di più bontà di questa Coppia da l'Indo a l'estrema onda maura. Ecco Ginevra, che la Malatesta Casa col suo valor s'ingemma e inaura; Che mai palagi imperiali o regi. Non ebbon più onorati e degni fregi.

VI.

S' a quella etade ella in Arimino era, Quando superbo de la Gallia doma Cesar fu in dubbio s' oltre a la riviera Dovea passando inimicarsi Roma; Crederò che piegata ogni bandiera, E scarca di trofei la ricca soma, Tolto avria leggi e patti a voglia d'essa, Nè forse mai la libertade oppressa.

VII. Del mio fignor di Bozo

Del mio fignor di Bozolo la moglie.
La madre, le firocchie e le cugine.
E le Terelle con le Bentivoglie,
E le Visconte e le Pallavigine.
Ecco chi a quante oggi ne sono, toglie.
E a quante o greche o barbare. q latine
Ne furon mai, di cui la fama s'oda.
Di grazia e di beltà la prima loda.

#### VIII.

Giulia Gonzaga, che dovunque il piede Volge, e dovunque i sereni occhi gira. Non pur ogni altra di beltà le cede, Ma come scesa dal ciel Dea, l'ammira. La cognata è con lei, che di sua fede Non moise mai, perchè l'avesse in ira Fortuna, che le fe' lungo contrasto. Ecco Anna d'Aragon, luce del Vasto; IX.

Anna bella gentil cortese e saggia, Di castità di sede e d'amor tempio. La sorella è con lei, ch'ove ne irraggia L'alta beltà, ne pate ogni altra scempio. Ecco chi tolto ha da la scura spiaggia Di stige, e sa con non più visto esempio, Mal grado de le Parche e de la morte, Splender nel ciel l'invitto suo consorte.

Le Ferraresi mie qui sono, e quelle De la corte d'Urbino; e riconosco Quelle di Mantua, e quante donne belle Ha Lombardia, quante il paese Tosco. Il cavalier che tra lor viene, e ch'elle. Onoran sì, s'io non ho l'occhio losco Da la luce offuscato de bei volti, E'l gran lume Aretin, l'unico Accolti.

M 4

## XI.

Benedetto il nipote ecco la veggio, Ch'ha purpureo il cappel, purpureo il manto, Col cardinal di Mantua e col Gampeggio, Gloria e splendor del concistorio santo. E ciascun d'essi noto (o ch'io vaneggio) Al viso e ai gesti rallegrarsi tanto Del mio ritorno; che non facil parmi, Ch'io possa mai di tanto obbligo trarmi.

#### XII.

Con lor Lattanzio e Claudio Tolomei,
E Paulo Pansa e'l Dressino e Latino
Juvenal parmi, e i Capilupi miei,
E'l Sasso e'l Molza e Florian Montino;
E quel che per guidarci ai rivi ascrei
Mostra piano e più breve altro cammino,
Giulio Camillo; e par ch'anco io ci scerna
Marco Antonio Flaminio, il Sanga e'l Berna.
XIII.

Ecco Alessandro, il mio signor Farnese: Oh dotta compagnia che seco mena! Fedro, Capella, Porzio, il bolognese Filippo, il Volterrano, il Maddalena, Blosso, Pierio, il Vida cremonese D'alta facondia inessiccabil vena, E Lascari e Mussuro e Navagero, E Andrea Marone, e'l monaco Severo.

## XIV.

Ecco altri due Alessandri in quel drappello, De gli Orologi l'un, l'altro il Guarino. Ecco Mario d'Olvito, ecco il flagello De' principi, il divin Pietro aretino. Due Jeronimi veggo; l'uno è quello Di Veritade, e l'altro il Cittadino. Veggo il Mainardo, veggo il Leoniceno, Il Panizzato e Celio e il Teocreno.

#### XV.

Là Bernardo Capel, là veggio Pietro Bembo, che'l puro e dolce idioma nostro, Levato fuor del volgar uso tetro, Quale esser dee ci ha col suo esempio mostro. Guaspar Obizi è quel che gli vien dietro, Ch' ammira e osserva il sì ben speso inchiostro. · Io veggio il Fracastoro, il Bevazzano, Trifon Gabriel, e il Tasso più lontano.

## XVI.

Veggo Niccolò Tiepoli, e con esso Niccolò Amanio in me affissar le ciglia; Anton Fulgoso, ch'a vedermi appresso Al lito, mostra gaudio e meraviglia. Il mio Valerio è quel che là s'è messo Fuor de le donne; e forse si configlia Col Barignan ch' ha seco, come offeso Sempre da lor, non ne sia sempre acceso.

#### XVII.

Veggo sublimi e soprumani ingegni
Di sangue e d'amor giunti il Pico e il Pio.
Colui che con lor viene, e da'più degni
Ha tanto onor, mai più non conobb'io;
Ma se me ne fur dati veri segni,
E' l'uom che di veder tanto desio,
Giacobo Sannazzar, ch'a le Camene
Lasciar fa i monti, ed abitar l'arene.
XVIII.

Ecco il dotto il fedele il diligente
Secretario Pistofilo, ch' insieme
Con gli Acciajuoli e con l'Angiar mio sente
Piacer, che più del mar per me non teme.
Annibal Malaguzzo il mio parente
Veggo con l'Adoardo, che gran speme
Mi dà, ch' ancor del mio nativo nido
Udir farà da Calpe a gl' Indi il grido.

Fa Vittor Fausto, sa il Tancredi sesta Di rivedermi, e la fanno altri cento. Veggo le donne e gli uomini di questa Mia ritornata ognun parer contento. Dunque a finir la breve via che resta, Non sia più indugio, or ch'ho propizio il vento; E torniamo a Melissa, e con che aita Salvò, diciamo, al buon Ruggier la vira.

## XX.

Questa Melissa, come so che detto V'ho molte volte, avea sommo desire Che Bradamante con Ruggier di stretto Nodo s'avesse in matrimonio a unire; E d'ambi il bene e il male avea sì a petto, Che d'ora in ora ne volca sentire. Per questo spirti avea sempre per via, Che quando andava l'un, l'altro venia.

## XXI.

In preda del dolor tenace e forte Ruggier tra le oscure ombre vide posto, Il qual di non gustar d'alcuna sorte Mai più vivanda sermo era e disposto: E col digiun si volca dar la morte. Ma su l'ajuso di Melissa tosto; Che del suo albergo uscita, la via tenne, Ove in Leone ad incontrar si venne;

## XXII.

Il qual mandato l'uno a l'altro appresso.

Sua gente avea per tutti i luoghi intorno:

E poscia era in persona andato anch'esso.

Per trovare il guerrier dal liocorno.

La saggia incantatrice, la qual messo.

Freno e sella a uno spirito avea quel giorno.

E l'avea sotto in forma di ronzino.

Trovò questo sigliuol di Costantino.

## XXIII.

Se de l'animo è tal la nobiltate, Qual fuor fignor, diss'ella, il viso mostra; Se la cortessa dentro, e la bontate Ben corrisponde a la presenza vostra; Qualche consorto, qualche ajuto date Al miglior cavalier de l'età nostra; Che s'ajuto non ha tosto e consorto, Non è molto lontano a restar morto.

## XXIV.

Il miglior cavalier che spada allato, E scudo in braccio mai portaffe o porti; Il più bello e gentil ch'al mondo stato Mai sia di quanti ne son vivi, o morti; Sol per un'alta cortessa ch'ha usato, Sta per morit, se non ha chi'l consorti. Per Dio, signor, venite, e sate prova, S'a lo suo scampo alcun consiglio giova.

## XXV.

Ne l'animo a Leon subito cade, Che I cavalier di chi costei ragiona, Sia quel che per trovar fa le contrade Cercare intorno, e cerca egli in persona; Sì ch'a lei dietro, che gli persuade Sì pietosa opra, in molta fretta sprona; La qual lo trasse (e non ser gran cammino) Ove a la morte era Ruggier vicino.

#### XXVI.

Lo ritrovar' che senza cibo stato

Era tre giorni: e in modo lasso e vinto,

Che in piè a fatica si saria levato,

Per ricader, se ben non sosse spinto.

Giacea disteso in terra tutto armato

Con l'elmo in testa, e de la spada cinto,

E guancial de lo scudo s'avea fatto,

In che'l bianco Liocorno era ritratto.

## XXVII.

Quivi pensando quanta ingiuria egli abbia
Fatto a la donna, e quanto ingrato e quanto
Isconoscente le sia stato, arrabbia,
Non pur si duole, e se n'affligge tanto,
Che si morde le man', morde le labbia.
Sparge le guance di continuo pianto;
E per la fantassa che v'ha sì sissa,
Nè Leon venir sente nè Melissa.

## XXVIII.

Nè per questo interrompe il suo lamento, Nè cessano i sospir', nè il pianto cessa. Leon si ferma, e sta ad udire intento; Poi smonta dal cavallo, e se gli appressa. Amore esser cagion di quel tormento Conosce ben; ma la persona espressa Non gli è, per cui sostien tanto martire; Ch'anco Ruggier non glie l'ha fatto udire.

## . 190 ORLANDO FURIOSO.

## XXIX.

Più innanzi, e poi più innanzi i passi muta, Tanto che se gli accosta a faccia a faccia; E con fraterno assetto lo saluta, E se gli china allato, e al collo abbraccia. Io non so quanto ben questa venuta Di Leon improvviso a Ruggier piaccia; Che teme che lo turbi e gli dia noja, E se gli voglia oppor perchè non moja. XXX.

Leon con le più dolci e più soavi
Parole che sa dir, con quel più amore
Che può mostrar, gli dice: non ti gravi
D'aprirmi la cagion del tuo dolore;
Che pochi mali al mondo son si pravi,
Che l'uomo trar non se ne possa suore,
Se la cagion si sa; nè deve privo
Di speranza esser mai, sin che sia vivo.

XXXI.

Ben mi duol che celar t'abbi voluto Da me, che sai s'io ti son vero amico; Non sol dappoi ch'io ti son si tenuto, Che mai dal nodo tuo non mi diftrico; Ma fin allora ch'avrei causa avuto D'efferti sempre capital nemico; E dei sperar ch'io fia per darti aita Con l'aver con gli amici e con la vita.

## XXXII.

Di meco conferir non ti rincresca Il tuo dolore: e lasciami far prova, Se forza, se lufinga, acciò tu n'esca, Se gran tesor, s'arte, s'aftuzia giova. Poi, quando l'opra mia non ti riesca, La morte fia ch'al fin te ne rimova; Ma non voler venir prima a quest'atto, Che ciò che si può far non abbi fatto:

## XXXIII.

E seguitò con sì efficaci preghi,
E con parlar sì umano e sì benigno,
Che non può far Ruggier che non si pieghi;
Che nè di serro ha il cor nè di macigno;
E vede, quando la risposta neghi,
Che sarà discortese atto, e maligno.
Risponde; ma due volte o tre s' incocca
Prima il parlar, ch'uscir voglia di bocca.
XXXIV.

Signor mio, disse al sin, quando saprai Colui ch' io son (che son per dirtel' ora) Mi rendo certo che di me sarai Non men contento, e sorse più, ch' io mora. Sappi ch' io son colui che si in odio hai: Io son Ruggier, ch' ebbi te in odio ancora, E che con intenzion di porti a morte Già son più giorni uscii di questa corte;

## XXXV.

Acciò per te non mi vedessi tolta Bradamante, sentendo esser d'Amone La volontade a tuo favor rivolta. Ma perchè ordina l'uomo, e Dio dispone, Venne il bisogno, ove mi fe la molta Tua cortesia mutar d'opinione; E non pur l'odio ch'io t'avea deposi, Ma fe'ch'esser tuo sempre io mi disposi.

## XXXVI.

Tu mi pregasti, non sapendo ch'io Fossi Ruggier, ch'io ti facessi avere La donna: ch' altrettanto saria il mio Cor fuor del corpo, o l'anima volere .... Se soddisfar piuttosto al tuo disio. Ch' al mio ho voluto, t'ho fatto vedere. Tua fatta è Bradamante: abbila in pace: Molto più che'l mio bene, il tuo mi piace. XXXVII.

Piaccia a te ancora, se privo di lei Mi son, ch'insieme io sia di vita privo: Che piuttosto senz' anima potrei, Che senza Bradamante restar vivo. Appresso per averla tu non sei Mai legittimamente, fin ch'io vivo: Che tra noi sposalizio è già contratto: Nè due mariti ella può avere a un tratto.

## XXXVIII.

Riman Leon sì pien di maraviglia,
Quando Ruggiero esser costui gli è noto;
Che senza mover bocca, o batter ciglia,
O mutar piè, come una statua è immoto.
A statua, più ch'ad uomo, s'assimiglia,
Che ne le chiese alcun metta per voto.
Ben si gran cortessa questa gli pare,
Che non ha avuto, e non avrà mai pare.
XXXIX.

E conosciutol per Ruggier, non solo Non scema il ben che gli voleva pria; Ma sì l'accresce, che non men del duolo Di Ruggiero egli, che Ruggier patia. Per questo, e per mostrarsi che figliuolo D'imperator meritamente sia, Non vuol, se ben nel resto a Ruggier cede, Ch'in cortessa gli metta innanzi il piede.

XL.

E dice: se quel di, Ruggier, ch' offeso Fu il campo mio dal valor tuo stupendo, Ancor ch'io t'avea in odio, avessi inteso Che tu sossi Ruggier, come ora intendo; Così la tua virtù m'avrebbe preso, Come sece anco allor non lo sapendo; E così spinto dal cor l'odio, e tosto Questo amor ch'io ti porto, v'avria posto.

Orl. furiofo, T. V.

## XLI.

Che prima il nome di Ruggiero odiassi, Ch' io sapessi che su fossi Ruggiero, Non negherò; ma ch'or più innanzi passi L'odio ch' io t'ebbi, t'esca del pensiero. E se, quando di carcere io ti trassi, N' avessi, come or n' ho, saputo il vero; Il medefimo avrei fatto anco allora, Ch'a beneficio tuo son per far ora:

## XI.II.

E s'allor volentier fatto l'avrei. Ch' io non t'era come or sono obbligato; Quant' or più far lo debbo, che sarei, Non lo facendo, il più d'ogni altro ingrato, Poi che negando il tuo voler, ti sei Privo d'ogni tuo bene, e a me l'hai dato? Ma te lo rendo, e più contento sono Renderlo a te, ch' aver io avuto il dono.

## XLIII.

Molto più a te, ch'a me, costei conviensi; La qual, bench'io per li suoi meriti ami; Non è però, s'altri l'avrà, ch'io pensi, Come tu, al viver mio romper gli stami. Non vo' che la tua morte mi dispensi, Che possa, sciolto ch'ella avrà i legami Che son del matrimonio ora fra voi, Per legittima moglie averla io poi.

#### XLIV.

Non che di lei, ma restar privo voglio Di ciò ch'ho al mondo, e de la vita appresso, Prima che s'oda mai ch'abbia cordoglio Per mia cagion tal cavaliero oppresso. De la tua diffidenza ben mi doglio: Che tu che puoi non men che di te stesso, Di me dispor, piuttosto abbi voluto Morir di duol, che da me avere ajuto.

#### XLV.

Queste parole ed altre soggiungendo, Che tutte saria lungo a riferire, E sempre le ragion' redarguendo, Ch' in contrario Ruggier gli potea dire: Fe'tanto, ch' al fin disse: io mi ti rendo, E contento sarò di non morire. Ma quando ti sciorrò l'obbligo mai, Che due volte la vita dato m' hai?

## XLVI.

Cibo soave, e prezioso vino
Melissa ivi portar fece in un tratto;
E confortò Ruggier, ch'era vicino,
Non s'ajutando, a rimaner dissatto.
Sentito in questo tempo avea Frontino
Cavalli quivi, e v'era accorso ratto.
Leon pigliar da gli scudieri suoi
Lo se' e sellare, ed a Ruggier dar poi;

N 2

## XLVII.

Il qual con gran fatica, ancor ch'ajuto Avesse da Leon, sopra vi salse.

Così quel vigor manco era venuto,
Che pochi giorni innanzi in modo valse,
Che vincer tutto un campo avea potuto,
E far quel che fe' poi con l'arme false.

Quindi partiti giunser, che più via
Non fer di mezza lega, a una badia:

## XLVIII.

Ove posaro il resto di quel giorno,
E l'altro appresso, e l'altro tutto intero,
Tanto che 'l cavalier del liocorno
Tornato su nel suo vigor primiero.
Poi con Melissa e con Leon ritorno.
A la città real sece Ruggiero;
E vi trovò che la passata sera.
L'ambasceria de' Bulgari giunt'era.

## XLIX.

Che quella nazion la qual s'avea
Ruggiero eletto re, quivi a chiamarlo
Mandava questi suoi; che si credea
D'averlo in Francia appresso al Magno Carlo;
Perchè giurargli fedeltà volca,
E dar di se dominio, e coronarlo.
Lo scudier di Ruggier che si ritrova
Con questa gente, ha di lui dato nova.

T.

De la battaglia ha detto, ch'in favore De Bulgari a Belgrado egli avea fatta; Ove Leon col padre imperatore Vinto, e sua gente avea morta e disfatta; E per questo l'avean fatto signore, Messo da parte ogni uomo di sua schiatta: E come a Novengrado era poi stato Preso da Ungiardo, e a Teodora dato:

LI

E che venuta era la nova certa, Che'l suo guardian s'era trovato ucciso, E lui fuggito, e la prigione aperta: Che poi ne fosse, non v'era altro avviso. Entrò Ruggier per via molto coperta Ne la città, nè su veduto in viso. La seguente mattina egli e'l compagno Leone appresentossi a Carlo Magno.

LII.

S'appresentò Ruggier con l'augel d'oro, Che nel campo vermiglio avea due teste; E come disegnato era fra loro, Con le medesme insegne e sopravveste, Che, come dianzi ne la pugna foro, Eran tagliate ancor, forate e peste. Si che tosto per quel su conosciuto, Ch'avea con Bradamante combattuto.

N 3

#### LIII.

Con ricche vesti, e regalmente ornato Leon senz' arme a par con lui venia; E dinanzi e di dietro e d' ogni lato Avea onorata e degna compagnia. A Carlo s' inchinò, che già levato Se gli era incontra: e avendo tuttavia Ruggier per man, nel qual intente e fisse Ognuno avea le luci, così disse:

## LIV.

Questo è il buon cavaliero, il qual diseso S'è dal nascer del giorno al giorno estinto; E poi che Bradamante o morto o preso, O suor non l'ha de lo steccato spinto, Magnanimo signor, se bene inteso Ha il vostro bando, è certo d'aver vinto, E d'aver lei per moglie guadagnata: E così viene, acciò che gli sia data.

Oltre che di ragion per lo tenore
Del bando non v'ha altr'uom da far disegno;
Se s'ha da meritarla per valore,
Qual cavalier più di costui n'è degno?
S'aver la dee chi più le porta amore;
Non è chi'l passi o ch'arrivi al suo segno:
Ed è qui presto contra a chi s'oppone
Per difender con l'arme sua ragione.

#### LVI.

Carlo, e tutta la corte stupesatta, Questo udendo, restò; ch'avea creduto Che Leon la battaglia avesse fatta, Non questo cavalier non conosciuto. Marsisa, che con gli altri quivi tratta S'era ad udire, e ch'appena potuto Avea tacer sin che Leon sinisse Il suo parlar, si sece innanzi, e disse:

## T.VII.

Poi che non c'è Ruggier, che la contesa De la moglier fra se e costui discioglia; Acciò per mancamento di disesa Così senza rumor non se gli toglia; Io, che gli son sorella, questa impresa Piglio contra ciascun, sia che si voglia, Che dica aver ragione in Bradamante, O di merto a Ruggiero andare innante.

## LVIII.

E con tant'ira e tanto sdegno espresse Questo parlar, che molti ebber sospetto, Che senza attender Carlo che le desse Campo, ella avesse a far quivi l'essetto. Or non parve a Leon, che più dovesse Ruggier celarsi, e gli cavò l'elmetto; E rivolto a Marsisa: ecco lui pronto A rendervi di se, disse, buon conto.

N 4

## LIX.

Quale il canuto Egeo rimase, quando Si fu a la mensa scellerata accorto Che quello era il suo figlio, al quale, instando L'iniqua moglie, avea il veneno porto; E poco più che fosse ito indugiando Di conoscer la spada, l'avria morto: Tal fu Marsisa, quando il cavaliero Ch' odiato avea, conobbe esser Ruggiero:

## LX.

E corse senza indugio ad abbracciarlo, Nè dispiccar se gli sapea dal collo. Rinaldo, Orlando, e di lor prima Carlo Di qua e di là con grand'amor baciollo. Nè Dudon nè Olivier d'accarezzarlo. Nè'l re Sobrin si può veder satollo. Dei paladini e dei baron' nessuno Di far festa a Ruggier restò digiuno.

Leone, il qual sapea molto ben dire, Finiti che si fur gli abbracciamenti, Cominciò innanzi a Carlo a riferire, Udendo tutti quei ch' eran presenti, Come la gagliardia, come l'ardire (Ancor che con gran danno di sue genti) Di Ruggier, ch'a Belgrado avea veduto, Più d'ogni offesa avea di se potuto.

#### LXII.

Sì ch' essendo dipoi preso, e condutto A colei ch'ogni strazio n'avria fatto, Di prigione egli, mal grado di tutto Il parentado suo, l'aveva tratto; E come il buon Ruggier per render frutto E mercede a Leon del suo riscatto, Fe' l'alta cortesia, che sempre a quante Ne furo o saran mai passerà innante:

## LXIII.

E seguendo narrò di punto in punto Ciò che per lui fatto Ruggiero avea: E come poi da gran dolor compunto, Che di lasciar la moglie gli premea, S' era disposto di morire: e giunto V'era vicin, se non si soccorrea. E con sì dolci affetti il tutto espresse. Che quivi occhio non fu ch'asciutto stesse.

## LXIV.

Rivolse poi con sì efficaci preghi Le sue parole a l'ostinato Amone, Che non sol che lo mova, che lo pieghi, Che lo faccia mutar d'opinione; Ma fa ch' egli in persona andar non neghi A supplicar Ruggier che gli perdone, E per padre e per suocero l'accette: E così Bradamante gli promette,

## LXV.

A cui là dove de la vita in forse
Piangea i suoi casi in camera segreta,
Con lieti gridi in molta fretta corse
Per più d'un messo la novella lieta;
Onde il sangue ch'al cor, quando lo morse
Prima il dolor, su tratto da la pieta,
A questo annunzio il lasciò solo in guisa,
Che quasi il gaudio ha la donzella uccisa.

LXVI.

Ella riman d'ogni vigor sì vota,
Che di tenersi in piè non ha bassa;
Benchè di quella forza, ch'esser nota
Vi debbe, e di quel grande animo sia.
Non più di lei, chi a ceppo a laccio a rota
Sia condannato, o ad altra morte ria,
E che già a gli occhi abbia la benda negra,
Gridar sentendo, Grazia, si rallegra.
LXVII.

Si rallegra Mongrana e Chiaramonte, Di novo nodo i due raggiunti rami. Altrettanto fi duol Gano col conte Anselmo, e con Falcon Gini e Ginami; Ma pur coprendo sotto un'altra fronte Van lor pensieri invidiosi e grami; E occasione attendon di vendetta, Come la volpe al varco il lepre aspetta.

## LXVIII.

Oltre che già Rinaldo e Orlando ucciso Molti in più volte avean di quei malvagi; Benchè l'ingiurie fur con saggio avviso Dal re acchetate, ed i comun' disagi; Avea di novo lor levato il riso L'ucciso Pinabello e Bertolagi. Ma pur la fellonia tenean coperta, Dissimulando aver la cosa certa.

## LXIX.

Gli ambasciatori Bulgari che in corte Di Carlo eran venuri, come ho detto, Con speme di trovare il guerrier forte Del liocorno al regno loro eletto: Sentendol quivi, chiamar' buona sorte La lor, che dato avea a la speme effetto; E riverenti ai piè se gli gittaro, E che tornasse in Bulgheria il pregato;

## LXX.

Ove in Adrianopoli servato Gli era lo scettro e la real corona: Ma venga egli a difendersi lo Stato; Ch'a' danni lor di novo fi ragiona: Che più numer di gente apparecchiato Ha Costantino, e torna anco in persona! Ed essi, se'l suo re ponno aver seco,. Speran di torre a lui l'impero greco.

#### LXXI.

Ruggier accettò il regno, e non contese Ai preghi loro, e in Bulgheria promesse Di ritrovarsi dopo il terzo mese, Quando fortuna altro di lui non fesse. Leone augusto, che la cosa intese, Disse a Ruggier, ch' a la sua fede stesse: Che poi ch'egli de' Bulgari ha il domino, La pace è tra lor fatta e Costantino;

#### LXXII.

Nè da partir di Francia s'avrà in fretta Per esser capitan de le sue squadre; Che d'ogni Terra ch'abbiano soggettà, Far la rinunzia gli farà dal padre. Non è virtù che di Ruggier sia detta, Ch'a mover sì l'ambiziosa madre Di Bradamante, e far che'l genero ami, Vaglia, come ora udir che re si chiami.

#### LXXIII.

Fansi le nozze splendide e regali,
Convenienti a chi cura ne piglia.
Carlo ne piglia cura, e le sa quali
Farebbe maritando una sua figlia.
I merti de la donna erano tali,
Oltre a quelli di tutta sua famiglia,
Ch'a quel signor non parria uscir del segno,
Se spendesse per lei mezzo il suo regno.

#### LXXIV.

Libera corte fa bandire intorno, Ove sicuro ognun possa venire; E campo franco fin al nono giorno Concede a chi contese ha da partire. Fe' a la campagna l'apparato adorno Di rami intesti e di bei fiori ordire, D'oro e di seta poi, tanto giocondo, Che'l più bel luogo mai non fu nel mondo.

LXXV.

Dentro a Parigi non sariano state L'innumerabil' genti peregrine, Povere e ricche, e d'ogni qualitate, Che v'eran, greche barbare e latine: Tanti fignori e ambascerie mandate Di tutto 'l mondo, non v' aveano fine. Erano in padiglion' tende e frascati Con gran comodità tutti alloggiati. LXXVI.

Con eccellente e singolare ornato La notte innanzi avea Melissa maga Il maritale albergo apparecchiato, Di ch' era stata già gran tempo vaga. Già molto tempo innanzi desiato

Questa copula avea quella presaga; De l'avvenir presaga, sapea quanta Bontade uscir dovea da la lor pianta.

#### LXXVII.

. Posto avea il genial letto fecondo In mezzo un padiglione ampio e capace, Il più ricco il più ornato il più giocondo Che già mai sosse o per guerra o per pace, O prima o dopo teso in tutto il mondo; E tolto ella l'avea dal lito trace: L'avea di sopra a Costantin levato, Ch'a diporto sul mar s'era attendato.

#### LXXVIII.

Melissa di consenso di Leone,
O piuttosto per dargli maraviglia,
E mostrargli de l'arte paragone,
Ch'al gran verme insernal mette la briglia,
E che di lui, come a lei par, dispone,
E de la a Dio nemica empia famiglia;
Fe'da Costantinopoli a Parigi
Portare il padiglion dai messi stigi.

#### XXXIX.

Di sopra a Costantin, ch' avea l'impero Di Grecia, lo levò di mezzo giorno, Con le corde e col susto e con l'intero Guernimento ch'avea dentro e d'intorno. Lo se' portar per l'aria, e di Ruggiero Quivi lo sece alloggiamento adorno. Poi finite le nozze, anco tornollo Miracolosamente onde levollo.

#### LXXX.

Eran de gli anni appresso che due milia, Che fu quel ricco padiglion trapunto. Una donzella de la Terra d'Ilia. Ch' avea il furor profetico congiunto, Con studio di gran tempo, e con vigilia Lo fece di sua man di tutto punto. Cassandra su nomata, ed al fratello Inclito Ettor fece un bel don di quello.

#### LXXXI.

Il più cortese cavalier, che mal Dovea del ceppo uscir del suo germano, (Benchè sapea da la radice assai Che quel per molti rami era lontano) Ritratto avea nei bei ricami gai D'oro, e di varia seta di sua mano. L'ebbe, mentre che visse, Ettorre in pregio Per chi lo fece e pel lavoro egregio. LXXXII.

# Ma poi ch' a tradimento ebbe la morte, E su'l popol trojan da' Greci afflitto; Che Sinon falso aperse lor le porte, E peggio seguitò, che non è scritto; Menelao ebbe il padiglione in sorte, Col quale a capitar venne in Egitto;

Ove al re Proteo lo lasciò, se volse La moglie aver che quivi egli gli tolse.

#### LXXXIII.

Elena nominata era colei,
Per cui lo padiglione a Proteo diede:
Che poi successe in man de Tolomei,
Tanto che Cleopatra ne su erede.
Da le genti d'Agrippa tolto a lei
Nel mar Leucadio su con altre prede:
In man d'Augusto, e di Tiberio venne,
E in Roma sino a Costantin si tenne;

#### LXXXIV.

Quel Costantin, di cui doler si debbe
La bella Italia sin che giri il cielo.
Costantin, poi che il Tevere gl'increbbe,
Portò in Bizanzio il prezioso velo.
Da un altro Costantin Melissa l'ebbe.
Oro le corde, avorio era lo stelo,
Tutto trapunto con sigure belle
Più che mai con pennel facesse Apelle.

LXXXV.

Quivi le Grazie in abito giocondo Una reina ajutavano al parto. Sì bello infante n' apparia, che 'l mondo Non ebbe un tal dal secol primo al quarto.' Vedeansi Giove e Mercurio facondo, Venere e Marte, che l' aveano sparto A man' piene e spargean d' eterei siori, Di dolce ambrosia e di celesti odori.

#### LXXXVI.

Ippolito, diceva una scrittura
Sopra le fasce in lettere minute.
In età poi più ferma la ventura
L'avea per mano; e innanzi era virtute.
Mostrava nuove genti la pittura
Con veste e chiome lunghe, che venute
A domandar da parte di Corvino
Erano al padre il tenero bambino.

#### LXXXVII.

Da Ereole partirsi riverente
Si vede, e da la madre Leonora,
E venir sul Danubio, ove la gente
Corre a vederlo, e come un Dio l'adora.
Vedesi il re de gli Ungheri prudente,
Che'l maturo sapere ammira e onora
In non matura età tenera e molle,
E sopra tutti i suoi baron' l'estolle.

#### LXXXVIII.

V'è, che ne gl' infantili e teneri anni Lo scettro di Strigonia in man gli pone. Sempre il fanciullo se gli vede a' panni, Sia nel palagio, sia nel padiglione; O contra Turchi o contra gli Alemanni Quel re possente faccia espedizione, Ippolito gli è appresso, e sisso attende A' magnanimi gesti, e virtù apprende.

Orl. furiofo . T. V.

#### LXXXIX.

Quivi si vede come il sior dispensi
De' suoi primi anni in disciplina ed arte.
Fusco gli è appresso, che gli occulti sensi
Chiari gli espone de l'antiche carte.
Questo schivar, questo seguir conviensi,
Se immortal brami e glorioso farte,
Par che gli dica; così avea ben sinti
I gesti lor, chi già gli avea dipinti.
XC.

Poi Cardinale appar; ma giovanetto Sedere in Vaticano a concistoro, E con facondia aprir l'alto intelletto, E far di se stupir tutto quel coro. Qual sia dunque costui d'età persetto? (Parean con maraviglia dir tra loro) O se di Pietro mai gli tocca il manto, Che sortunata età, che secol santo!

In altra parte i liberali spassi Erano, e i giochi del giovane illustre. Or gli orsi affronta su gli alpini sassi, Ora i cinghiali in valle ima e palustre: Or su un giannetto par che'l vento passi, Seguendo o caprio o cerva multilustre, Che giunta, par che bipartita cada In parti uguali a un sol colpo di spada.

#### XCII.

Di filosofi altrove, e di poeti
Si vede in mezzo un'onorata squadra.
Quel gli dipinge il cotso de' pianeti,
Questi la terra, quello il ciel gli squadra.
Questi meste elegie, quei versi lieti,
Quel canta eroici, o qualche oda leggiadra.
Musici ascolta, e vari suoni altrove:
Nè senza somma grazia un passo move.

XCIII.

In questa prima parte era dipinta
Del sublime garzon la puerizia.
Cassandra l'altra avea turta distinta
Di gesti di prudenza di giustizia,
Di valor di modestia e de la quinta
Che tien con lor strettissima amicizia,
Dico de la virtù, che dona e spende;
De le quai tutte illuminato splende.

XCIV.

In questa parte il giovane si vede Col duca sfortunato de gl'Insubri, Ch'era in pace a consiglio con lui siede, Or armato con lui spiega i colubri; E sempre par d'una medesma fede, O ne' felici tempi o nei lugubri. Ne la suga lo segue, e so consorta. Ne l'assizion': gli è nel periglio scorta.

Q 1

#### XCV.

Si vede altrove a gran pensieri intento Per salute d'Alfonso e di Ferrara: Che va cercando per strano argomento, E trova, e sa veder per cosa chiara Al giustissimo frate il tradimento Che gli usa la famiglia sua più cara; E per questo si fa del nome erede, Che Roma a Ciceron libera diede.

#### XCVI.

Vedesi altrove in arme rilucente: Ch' ad ajutar la chiesa in fretta corre, E con tumultuaria e poca gente A un esercito instrutto si va opporre: E solo il sitrovarsi egli presente, Tanto a gli ecclesiastici soccorre; Che 'l fuoco estingue pria ch' arder comince; Si che può dir, che viene e vede e vince.

#### XCVII.

Vedesi altrove da la patria riva Pugnare incontra la più forte armata Che contra Turchi o contra gente argiva Da' Veneziani mai fosse mandata. La rompe e vince, ed al fratel cattiva Con la gran preda l'ha tutta donata; Nè per se vedi altro serbarsi lui, Che l'onor sol, che non può dare altrui.

#### XCVIII.

Le donne e i cavalier' mirano fisi Senza trarne costrutto le figure; Perchè non anno appresso chi gli avvisi Che tutte quelle sien cose future. Prendon piacere a riguardare i visi Belli e ben fatti, e legger le scritture: Sol Bradamante da Melissa instrutta Gode tra se, che sa l'istoria tutta.

#### XCIX.

Ruggier, ancor ch'a par di Bradamante Non ne sia dotto, pur gli torna a mente, Che fra i nepoti suoi gli solea Atlante Commendar questo Ippolito sovente. Chi potria in versi a pieno dir le tante Cortesie che sa Carlo ad ogni gente? Di vari giochi è sempre festa grande, E la mensa ognor piena di vivande.

Vedesi quivi chi è buon cavaliero;

Che vi son mille lance il giorno rotte... Fansi battaglie a piedi ed a destriero, Altre accoppiate, altre confuse in frotte. Più de gli altri valor mostra Ruggiero, Che vince sempre, e giostra il di e la notte; E così in danza in lotta ed in ogni opra Sempre con molto onor resta di sopra.

CI

L'ultimo dì, ne l'ora che'l solenae Convito era a gran selta incominciato; Che Carlo a man sinistra Ruggier tenne, E Bradamante avea dal destro lato; Di verso la campagna in fretta venne Contra le mense un cavaliero armato, Tutto coperto egli e'l destrier di nero, Di gran persona, e di sembiante altero.

CII.

Quest' era il re d'Algier, che per lo scorno, Che gli se' sopra il ponte la donzella, Giurato avea di non porsi arme intorno, Nè stringer spada nè montare in sella, Fin che non sosse un anno un mese e un giorno. Stato come eremita entro una cella. Così a quel tempo solean per se stessi. Punirsi i cavalier' di tali eccessi.

СЩ.

Se ben di Carlo in questo mezzo intese,
E del re suo signore ogni successo;
Per non disdirsi non più l'arme prese,
Che se non pertenesse il fatto ad esso.
Ma poi che tutto l'anno, e tutto 'l mese
Vede finito, e tutto 'l giorno appresso;
Con nuove arme e cavallo e spada e lancia.
A la corte or ne vien quivi di Francia.

#### CIV.

Senza smontar, senza chinar la testa, E senza segno alcun di riverenza, Mostra Carlo sprezzar con la sua gesta, E di tanti signor' l'alta presenza. Maraviglioso e attonito ognun resta, Che si pigli costui tanta licenza. Lasciano i cibi, e lascian le parole Per ascoltar ciò che'l guerrier dir vuole.

Poi che su a Carlo ed a Ruggiero a fronte. Con alta voce ed orgoglioso grido:
Son, disse, il re di Sarza Rodomonte,
Che te, Ruggiero, a la battaglia ssido;
E qui ti vo', prima che'l sol tramonte,
Provar, ch'al tuo signor sei stato insido:
E che non merti, che sei traditore,
Fra questi cavalieri alcuno onore.

#### CVI.

Benchè tua fellonia si vegga aperta,
Perchè essendo Cristian non puoi negarla;
Pur per farla apparere anco più certa,
In questo campo vengoti a provarla:
E se persona hai qui che faccia offerta
Di combatter per te, voglio accettarla.
Se non basta una, quattro e sei n'accetto;
E a tutte manterro quel ch'io t'ho detto.

#### CVII.

Ruggiero a quel parlar ritto levosse, E con licenza, rispose, di Carlo, Che mentiva egli, e qualunque altro sosse, Che traditor volesse nominarlo: Che sempre col suo re così portosse, Che giustamente alcun non può biasmarlo; E ch' era apparecchiato a sostenere Che verso lui se' sempre il suo dovere; CVIII.

E ch'a difender la sua causa era atto,
Senza torre in ajuto suo veruno;
E che sperava di mostrargli in fatto,
Ch'assai n'avrebbe, e forse troppo d'uno.
Quivi Rinaldo, quivi Orlando tratto,
Quivi il Marchese, e'l figliuol bianco e'l bruno.
Dudon, Marsisa, contra il Pagan fiero
S'eran per la disesa di Ruggiero;
CIX.

Mostrando, ch'essendo egli novo sposo, Non dovea conturbar le proprie nozze. Ruggier rispose lor: state in riposo; Che per me foran queste scuse sozze. L'arme che tolse al Tartaro samoso Vennero, e sur tutte le lunghe mozze. Gli sproni il conte Orlando a Ruggier strinse, E Carlo al fianco la spada gli cinse.

#### CX.

Bradamante e Marsisa la corazza
Posta gli aveano, e tutto l'altro arnese.
Tenne Astolso il destrier di buona razza,
Tenne la staffa il siglio del Danese.
Feron d'intorno far subito piazza
Rinaldo, Namo ed Olivier marchese,
Cacciato in fretta ognun de lo steccato
A tai bisogni sempre apparecchiato.

#### CXI.

Donne e donzelle con pallida faccia
Timide a guisa di colombe stanno,
Che da granosi paschi ai nidi caccia
Rabbia de venti che fremendo vanno
Con tuoni e lampi, e'l nero aer minaccia
Grandine e pioggia, e a campi strage e danno;
Timide stanno per Ruggier; che male
A quel fiero Pagan lor parea uguale.

#### CXII.

Così a tutta la plebe, e a la più parte Dei cavalieri e dei baron' parea; Che di memoria ancor lor non si parte Quel ch'in Parigi il Pagan fatto avea; Che solo a ferro e a foco una gran parte N'avea distrutta, e ancor vi rimanea, E rimarrà per molti giorni il segno; Nè maggior danno altronde ebbe quel regno.

#### 218 ORLANDO FURTOSOL

#### CXIII.

Tremava, più ch' a tutti gli altri, il core A Bradamante: non ch'ella credesse Che il Saracin di forza e di valore, Che vien dal cor, più di Ruggier potesse; Nè che ragion, che spesso dà l'onore A chi l'ha seco, Rodomonte avesse: Pur stare ella non può senza sospetto; Che di temere amando ha degno effetto.

CXIV.

Oh quanto volentier sopra se tolta L'impresa avria di quella pugna incerta, Ancor che rimaner di vita sciolta Per quella fosse stata più che certa! Avria eletto a morir più d' una volta, Se può più d'una morte esser sosserta; Piuttosto che patir che'l suo consorte Si ponesse a pericol de la morte. CXV.

Ma non sa ritrovar prego che vaglia. Perchè Ruggiero a lei l'impresa lassi. A riguardare adunque la battaglia. Con mesto viso e cor trepido stassi. Quinci Ruggier, quindi il Pagan si scaglia, E vengonsi a trovar coi ferri bassi. Le lance a l'incontrar parver di gelo, I tronchi augelli a salir verso il cielo.

#### CXVI.

La lancia del Pagan, che venne a corre
Lo scudo a mezzo, fe' debole effecto;
Tanto l'acciar che pel famoso Ettorre
Temprato avea Vulcano, era perfetto.
Ruggier la lancia parimente a porre
Gli andò a lo scudo, e glie lo passò netto,
Tutto che fosse appresso un palmo grosso,
Dentro e di fuor d'acciaro, e iu mezzo d'osso;
CXVII.

E se non che la lancia non sostenne
Il grave scontro, e manco al primo assalto,
E rotta in schegge, e in tronchi aver le penne
Parve per l'aria, tanto volò in alto;
L'usbergo apria, sì furiosa venne,
Se fosse stato adamantino smalto,
E finia la battaglia; ma si roppe:
Posero in terra ambi i destrier' le groppe.
CXVIII.

Con briglie e sproni i cavalieri instando, Risalir seron subito i destrieri; E donde gittar' l'aste, preso il brando, Si tornaro a serir crudeli e sieri. Di qua di là con maestria girando Gli animosi cavalli atti e leggieri, Con le pungenti spade incominciaro. A tentar dove il sero era più raro.

## CXIX.

Non si trovò lo scoglio del serpente, Che su si duro, al petto Rodomonte, Nè di Nembrotte la spada tagliente, Nè il solito elmo ebbe quel di a la fronte: Che l'usate arme, quando su perdente Contra la donna di Dordona al ponte, Lasciato avea sospese ai sacri marmi, Come di sopra avervi detto parmi.

#### CXX.

Egli avea un' altra assai buona armatura,
Non come era la prima già persetta;
Ma nè questa nè quella nè più dura
A Balisarda si sarebbe retta,
A cui non osta incanto nè fattura,
Nè sinezza d'acciar nè tempra eletta.
Ruggier di qua di là sì ben lavora,
Ch' al Pagan l'arme in più d'un loco fora.

CXXI.

Quando si vide in tante parti rosse Il Pagan l'arme, e non poter schivare, Che la più parte di quelle percosse Non gli andasse la carne a ritrovare: A maggior rabbia, a più suror si mosse, Ch'a mezzo il verno il tempestoso mare. Gitta lo scudo, e a tutto suo potere Su l'elmo di Ruggiero a due man' fere.

#### CXXII.

Con quella estrema sorza che percote La macchina ch' in Pò sta su due navi, E levata con uomini e con rote Cader si lascia su le aguzze travi; Fere il Pagan Ruggier quanto più puote Con ambe man', sopra ogni peso gravi. Giova l'elmo incantato; che senz esso Lui col cavallo avria in un colpo sesso.

#### CXXIII.

Ruggiero ando due volte a capo chino, E per cadere e braccia e gambe aperse. Raddoppia il fiero colpo il Saracino; Che quel non abbia tempo a riaverse: Poi vien col terzo ancor; ma il brando fino Si lungo martellar più non sofferse; Che volò in pezzi, ed al crudel Pagano Disarmata lasciò di se la mano.

#### CXXIV.

Rodomonte per questo non s'arresta, Ma s'avventa a Ruggier che nulla sente: In tal modo intronata avea la testa, In tal modo offuscata avea la mente. Ma ben dal sonno il Saracin lo desta: Gli cinge il collo col braccio possente: E con tal nodo e tanta sorza afferra, Che de l'arcion lo svelle e caccia in terra.

#### CXXV.

Non fu in terra sì tosto, che risorse, Via più che d'ira, di vergogna pieno; Però che a Bradamante gli occhi torse, E turbar vide il bel viso sereno. Ella al cader di lui rimase in forse, E su la vita sua per venir meno. Ruggiero ad emendar presto quell'onta Stringe la spada, e col Pagan s'affronta.

Quel gli urta il destrier contra; ma Ruggiero Lo scansa accortamente, e si ritira; È nel passare, al fren piglia il destriero Con la man manca, e intorno lo raggira; E con la destra intanto al cavaliero Ferire il sianco o il ventre o il petto mira; E di due punte se sentirgli angoscia, L'una nel sianco, si l'altra ne la coscia.

Rodomonte, ch' in mano ancor tenea Il pomo e l'elsa de la spada rotta, Ruggier su l'elmo in guisa percotea, Che lo potea frordire a l'altra botta. Ma Ruggier ch'a ragion vincer dovea, Gli prese il braccio, e tirò tanto allotta, Aggiungendo a la destra l'altra mano; Che suor di sella alsin trasse il Pagano.

#### CXXVIII.

Sua forza o sua destrezza vuol, che cada Il Pagan, si ch'a Ruggier resti al paro. Vo'dir, che cadde in piè; che per la spada Ruggiero averne il meglio giudicaro. Ruggier cerca il Pagan cenere a bada Lungi da se, ne di accostarsi ha caro. Per lui non fa, lasciar venirsi addosso Un corpo così grande e così grosso. CXXIX.

E insanguinargli pur tuttavia il fianco. Vede e la coscia, e l'altre sue ferite.

Spera che venga a poco a poco manco,
Sì che al fin gli abbia a dar vinta la lite.

L'elsa e'l potno avea in mano il Pagan anco,
E con tutte le forze infieme unite

Da se scagliolli, e si Ruggier percosse;
Che ftordito ne fu più che mai fosse.

CXXX.

Ne la guancia de l'elmo, e ne la spalla Fu Ruggier colto; e sì quel colpo sente, Che tutto ne vacilla e ne traballa, E ritto si sostien difficilmente. Il Pagan vuole entrar; ma il piè gli falla, Che per la coscia offesa era impotente; E'l volersi affrettar più del potere, Con un ginocchio in terra il sa cadere.

#### CXXXI.

Ruggier non perde il tempo, e di grande urto
Lo percote nel petto e ne la faccia:
E sopra gli martella, e'l tien sì curto,
Che con la mano in terra anche lo caccia.
Ma tanto fa il Pagan, ch'egli è risurto:
Si stringe con Ruggier, sì che l'abbraccia.
L'uno e l'altro s'aggira e scote e preme,
Arte aggiungendo a le sne sorze estreme.
CXXXII.

Di forza a Rodomonte una gran parte La coscia e'l fianco aperto aveano tolto. Ruggiero avea destrezza, avea grande arte, Era a la lotta esercitato molto. Sente il vantaggio suo, nè se ne parte; E d'onde il sangue uscir vede più sciolto,

E dove più ferito il Pagan vede, Pon braccia e petto e l'uno e l'altro piede. CXXXIII.

Rodomonte pien d'ira e di dispetto Ruggier nel collo e ne le spalle prende: Or lo tira or lo spinge or sopra il petto Sollevato da terra lo sospende; Quinci e quindi lo rota, e lo tien stretto, E per farlo cader molto contende: Ruggier sta in se raccolto, e mette in opra Senno e valor per rimaner di sopra.

#### CXXXIV.

Tanto le prese andò mutando il franco
E buon Ruggier, che Rodomonte cinse:
Calcogli il petto sul finistro fianco,
E con tutta sua forza ivi lo strinse.
La gamba destra a un tempo innanzi al manco
Ginocchio, e a l'altro attraversogli e spinse;
E da la terra in alto sollevollo,
E con la testa in giù steso tornollo.

#### CXXXV.

Del capo e de la schiena Rodomonte

La terra impresse; e tal su la percossa;

Che da le piaghe sue come da sonte

Lungi andò il sangue a far la terra rossa.

Ruggier ch' ha la sortuna per la fronte,

Perchè levarsi il Saracin non possa;

L' una man col pugnal gli ha sopra gli occhi,

L' altra a la gola, e al ventre gli ha i ginocchi...

CXXXVI.

Come talvolta, ove si cava l'oro
Là tra' Pannoni o ne le mine ibere,
Se improvvisa ruina su coloro
Che vi conduste empia avarizia, fere,
Ne restano si oppressi, che può il loro
Spirto appena onde uscire adito avere;
Così su il Saracin non meno oppresso
Dal vincitor, tosto che in terra messo.

Orl. furioso. T. V.

#### CXXXVII.

A la vista de l'elmo gli appresenta

La punta del pugnal ch'avea già tratto;

E che si renda minacciando tenta,

E di lasciarlo vivo gli fa patto.

Ma quel che di morir manco paventa,

Che di mostrar viltade a un minimo atto;

Si torce e scote, e per por lui di sotto

Mette ogni suo vigor, nè gli fa motto.

CXXXVIII.

Come mastin sotto il seroce alano
Che sissi i denti ne la gola gli abbia,
Molto s'affanna, e si dibatte in vano
Con occhi ardenti e con spumose labbia,
E non può uscire al predator di mano,
Che vince di vigor, non già di rabbia;
Così falla al Pagano ogni pensiero
D' uscir di sotto al vincisor Ruggiero.
CXXXIX.

Pur si torce e dibatte, sì che viene
Ad espedirsi col braccio migliore;
E con la destra man che'l pugnal tiene,
Che trasse anch'egli in quel contrasto suore,
Tenta ferir Ruggier sotto le rene.
Ma il giovane s'accorse de l'errore
In che potea cader per differire
Di far quell'empio Saracin morire;

#### CANTO XLVI. 227

## CXL.

E due e tre volte ne l'orribil fronte (Alzando più ch'alzar si possa il braccio) Il ferro del pugnale a Rodomonte Tutto nascose, e si levò d'impaccio. A le squallide ripe d'Acheronte, Sciolta dal corpo più freddo che ghiaccio, Bestemmiando suggì l'alma sdegnosa, Che su sì altera al mondo e sì orgogliosa.

Fine del Canto quarantesimosesto, è dell'Opera.

# I CINQUE CANTI ATTRIBUITI A MESSER LODOVICO ARIOSTO,

i quali seguono

LA MATERIA DEL FURIOSO.

P 3



Disse; se dunque è general l'oltraggio, A la vendetta general consento:

Fur. Agg. C. 1.

## CANTO PRIMO.

I. Sorge tra il duro Scita e l'Indo molle Un monte che col ciel quasi confina; E tanto sopra gli altri il giogo estolle, Ch' a la sua nulla altezza s' avvicina. Quivi sul più solingo e fiero colle Cinto d'orrende balze e di ruina, Siede un tempio il più bello e meglio adorno Che vegga il sol fra quanto gira intorno.

TT.

Cento braccia è d'altezza, da la prima Cornice misurando insin in terra; Altre cento di là verso la cima De la cupola d'or, ch' in alto il serra. Di giro è diece tanto, se l'estima Di chi a grand'agio il misurò non erra. E un bel cristallo intero chiaro e puro Tutto lo cinge, e gli sa sponda e muro.

Ha cento facce, ha cento canti; e quelli Anno tra l'uno e l'altro uguale ampiezza; Due colonne ogni spigolo, puntelli De l'alta fronte, e tutte una grossezza; Di cui sono le basi e i capitelli Di quel ricco metal che più s'apprezza; Ed esse di smeraldo e di zassiro, Di diamante e rubin splendono in giro.

Gli altri ornamenti chi m'ascolta o legge Può imaginar, senza ch'io 'l canti o scriva. Quivi Demogorgon, che frena e regge Le Fate, e dà lor forza e le ne priva, Per offervata usanza e antica legge, Sempre ch'al lustro ogni quint'anno arriva, Tutte chiama a consiglio, e da l'estreme Parti del mondo le raguna insisme.

Quivi s'intende, si ragiona e tratta Di ciò che ben o mal sia loro occorso. A cui sia danno od altra ingiuria fatta, Non vien configlio manco, nè soccorso. Se contesa è tra lor, tosto s'adatta, E tornar fassi addietro ogni trascorso. Sì che si trovan sempre tutte unite Contra ogni altro di fuor con chi abbian lite.

Venuto l'anno e'l giorno che raccorre Si denno insieme al quinquennal consiglio, Chi da l'Ibero, e chi da l'Indo corre, Chi da l'ircano, e chi dal mar vermiglio: Senza frenar cavallo, e senza porre Giovenchi al giogo, e senza oprar naviglio, Dispregiando venian per l'aria oscura Ogni uso umano, ogni opra di natura.

Portate alcune in gran navi di vetro Dai fier' demonj, cento volte e cento Con mantici soffiar si facean dietro: Che mai non fu per l'aria il maggior vento. Altre, com' al contrasto di san Pietro Tentò in suo danno il mago, onde fu spento, Veniano in collo a gli angeli infernali: Alcune come Dedalo avean l'ali.

#### VIII.

Chi d'oro e chi d'argento, e chi si sece Di varie gemme una lettica adorna. Portavane alcun otto, alcuno diece De lo stuol che sparir suol quando aggiorna, Ch' erano tutti più neri che pece, Con piedi strani e lunghe code e corna. Pegasi, Grissi, ed altri augel' bizzarri Molte traean sopra volanti carri.

#### IX.

Queste, ch'or Fate, e da gli antichi foro Già dette Ninse, e Dee con più bel nome, Di preziose gemme e di molto oro Ornate per le vesti e per le chiome, S'appresentaro a l'alto concistoro Con bella compagnia con ricche some; Studiando ognuna, ch'altra non l'avanzi Di più ornamenti, o d'esser giunta innanzi.

Sola Morgana, come l'altre volte,
Nè ben ornata v'arrivò nè in fretta:
Ma quando tutte l'altre eran raccolte,
E già più d'una cosa aveano detta;
Mesta con chiome rabbustate e sciolte,
Al fin comparve squallida e negletta,
Nel medesmo vestir ch'ella avea, quando
Le diè la caccia, e poi la prese Orlando.

XI.

Con mesti il gran collegio inchina,

E si rip nel luogo più di sotto;

E son ssa in pensier alto, china

I stori e gli occhj a terra, e non sa motto.

I cen altre di stupor, su Alcina

arlar, ma non così di botto;

due volte gli occhj intorno volse,

lingua a tai parole sciolse:

XII.

senza spergiur costei dolerse, senza spergiur costei dolerse, andar, ne procacciar vendetta ta ria che già più di sofferse; ch' ella non può far, far a noi spetta, e occorrenze prospere e l'avverse en ch'abbiam comuni; e si proveggia ndicarla, ancor ch' ella noi chieggia.

XIII,

Non accade ch'io narri e come e quando, Perchè la cosa a tutto il mondo è piana; E quante volte, e in quanti modi Orlando Con comune onta offeso abbia Morgana, Da la prima fiata incominciando, Che'l drago e i tori uccise a la fontana, Fin che le tolse poi Gigliante il biondo, Ch'amava più di ciò ch'ella avea al mondo.

#### XIV.

Dico di quel che non sapete forse;
E s' alcuna lo sa, tutte nol sanno:
Più che l'altre, soll' io, perchè m' occorse
Gire al suo lago quel medefimo anno.
Alcune sue (ma ben non se n'accorse
Morgana) raccontato il tutto m' anno.
A me, ch' a punto il so, sta ben ch' io 'l dica;
Tanto più che le son sorella e amica.

#### XV.

A me convien meglio chiarirvi quella Parte, che dianzi io vi dicea confusa. Poi che Orlando ebbe presa mia sorella, Rubata, afflitta, e in ogni via delusa, Di tormentarla non cessò, fin ch' ella Non gli fe' il giuramento, il qual non s'usa Tra noi mai violar; nè ci soccorre Il dir che forza altrui cel faccia torre.

#### XVI.

Non è particolare, e non è sola
Di lei l'ingiuria; anzi appartiene a tutte:
E quando fosse ancora di lei sola,
Dobbiamo unirci a vendicarla tutte,
E non lasciarla ingiuriata sola,
Che siam compagne e siam sorelle tutte:
E quando anco ella il nieghi con la bocca,
Quel che il cor vuol, considerar ci tocca.

#### X VII.

Se tolleriam l'ingiuria, oltra che segno Mostriam di debolezza o di viltade. Ed oltra che si tronca al nostro regno Il nervo principal, la maestade; Facciam ch'osi di nuovo, e che disegno Di farci peggio in altri animo cade. Ma chi fa sua vendetta, oltra che offende Chi offoso l'ha, da molti si disende.

#### XVIII.

E seguitò parlando e disponendo. Le Fate a vendicar il comun scorno: Che s'io volessi il tutto ir raccogliendo, Non avrei da far altro tutto un giorno. Che non facesse questo, non contendo, Per Morgana e per l'altre ch'avea intorno; Ma ben dirò che più il proprio interesse, Che di Morgana o d'altre, la movesse. . XIX.

Levarsi Alcina non potea dal core, Che le fosse Ruggier così fuggito. Non so se da più sdegno o da più amore Le fosse il cor la notte e'l di assalito. E tanto era più grave il suo dolore, Quanto men lo potea dir espedito; Perchè del danno che patito avea, Era la fata Logistilla rea:

#### XX.

Nò potuto ella avria senza accusarla,
Del ricevuto oltraggio far doglianza;
Ma perch' ivì di liti non fi parla
Che fian tra lor, nè se n'ha ricordanza;
Parlò de l'onta di Morgana, e farla
Vendicar procacciò con ogn' istanza:
Che senza dir di se, ben vede ch' ella
Fa per se ancor, se fa per la sorella.
XXI.

Ella dicea, che come universale
Biasmo di lor son di Morgana l'onte;
Far se ne debbe ancor vendetta tale,
Che sol non abbia da patirne il Conte;
Ma che n'abbassi ognun, che sotto l'ale
De l'Aquila superba alzi la fronțe.
Propone ella così, così disegna,
Perchè Ruggier di nuovo in sua man vegna.
XXII.

Sapeva ben che fatto era Cristiano, Fatto barone e paladin di Carlo: Che se fosse qual dianzi era, Pagano, Miglior speranza avria di ricovrarlo. Ma poi che armato era di sede, in vano Senza l'ajuto altrui potria tentarlo: Che se sola da se vuol fargli offesa, Gli vede appresso troppo gran difesa.

#### XXIII.

Per questo avea sier odio, acerbo sdegno, Inimicizia dura, e rabbia ardente Contra re Carlo e ogni baron del regno, Contra i popoli tutti di Ponente:
Parendo à lei che troppo al suo disegno. Lor bontà sosse avversa e renitente:
Nè sperar può che mai Ruggier s' opprima, Se non distrugge Carlo o insieme o prima.

XXIV.

Odia l'imperator, odia il nipote, Ch'era l'altra colonna a tener dritto; Sì che tra lor Ruggier cader non puote, Nè da forza d'incanto esser afflitto. Parlato ch'ebbe Alcina, nè ancor vote Restar' d'udir l'orecchie altro delitto; Che Fallerina pianse il drago morto, E la distruzion del suo bell'orto.

#### XXV.

Poi ch' ebbe acconciamente Fallerina Detto il suo danno, e chiestone vendetta; Entrò l' arringo, e tennel Dragontina, Fin che tutta ebbe la sua causa detta: E quivi raccontò l'alta rapina Ch' Astolso ed alcun altro di sua setta Fatto le avea dentro le proprie case De'suoi prigion', sì ch' un non vi rimase.

# XXVI.

Poi l'Aquilina, e poi la Silvanella,
Poi la Montana, e poi quella dal Corso,
La Fata bianca, e la bruna sorella,
Ed una a cui tese le reti Borso;
Poi Griffonetta, e poi quelta, e poi quella,
Che far di tutte io non potrei discorso,
Dolendo fi venian, chi d'Oliviero,
Chi del figlio d'Amone, e chi d'Uggiero;

Chi di Dudone, e chi di Brandimarte, Quand' era vivo, e chi di Carlo istesso: Tutti, chi in una, e chi in un'altra parte Avean lor fatto danno e oltraggio espresso, Rotti gl' incanti, e disprezzata l'arte, A cui natura e il ciel talora ha cesso. Appena d' ogni cento trovasi una, Che non avesse avuto ingiuria alcuna.

# XXVIII.

Quelle che da dolersi per se stesse Non anno, si de l'altre il mal lor pesa, Che non men che sia suo proprio interesse, Si duol ciascuna, e se ne chiama ossesa. Non eran per patir che si dicesse, Che l'arte lor non possa far disesa Contra le sorze e gli animi arroganti De' paladini e cavalieri erranti.

## XXIX.

Tutte per questo, eccettuando solo Morgana ch'avea fatto il giuramento, Che mai nè a viso aperto, nè con dolo Procacceria ad Orlando nocumento; Quante ne son fra l'uno e l'altro polo, Fra quanto il sol riscalda, e affredda il vento, Tutte approvar quel ch'avea Alcina detto, E tutte instar' che se gli desse effetto.

### XXX.

Poi che Demogorgon principe saggio
Del gran configlio udi tutto il lamento,
Disse: se dunque è general l'oltraggio,
A la vendetta general consento:
Che sia Orlando, sia Carlo, sia il lignaggio
Di Francia, sia tutto l'imperio spento;
E non rimanga segno nè vestigi,
Nè pur si sappia dir: qui su Parigi.

# XXXI.

Come nei casi perigliosi spesso Roma, e l'altre repubbliche fatt'anno, Ch'anno il poter di molti a un solo cesso, Che faccia sì, che non patiscan danno; Così quivi ad Alcina su commesso, Che pensasse qual forza o quale inganno Si avesse a usar; ch'ognuna d'esser presta Avria in ajuto ad ogni sua richiesta.

Orl. furiofo . T. V.

#### XXXII.

Come chi tardi i suoi denar' dispensa, Nè d'ogni compra tosto si compiace: Cerca tre volte e più tutta la Sensa,. E va mirando in ogni lato, e tace: Si ferma al fin, dove ritrova immensa . Copia di quel ch'al suo bisogno face; E quivi or questa or quella cosa volve, Cento ne piglia, e ancor non si risolve;

Questa mette da parte, e quella lassa, E quella che lasciò, di nuovo piglia; Poi la rifiuta, ed ad un'altra passa, Muta e rimuta, e ad una al fin s'appiglia; Così d'alti pensieri una gran massa Rivolge Alcina, e lenta si consiglia. Per cento strade col pensier discorre, Nè sa vedere ancor dove si porre.

XXXIV.

Dopo molto girar, si forma al fine. E le par che l'Invidia esser dee quella Che l'alto impero occidental ruine, Faccia ch'appunto sia come s'appella: Ma di chi dar piuttosto l' intestine A roder debba a questa peste fella, Non sa veder; nè che piaccia più al gulto Crede di lei, che'l cor di Gano ingiusto.

# XXXV.

Stato era grande appresso a Carlo Gano Un tempo sì, che alcun non gl'iva al paro: Poi con Astosso quel di Mont'Albano, Orlando e gli altri che virtù mostraro Contra Marsilio, e contra il re Asricano, Fer sì, che tanta altezza gli levaro: Onde il meschin, che di sumo e di vento Tutto era gonsio, vivea mal contento.

# XXXVI.

Gano superbo livido e maligno
Tutti i grandi appo Carlo odiava a morte:
Non potea alcun veder, che senza ordigno,
Senza opra sua si fosse acconcio in corte.
Si ben con umil voce e falso ghigno
Sapea finger bontade, ed ogni sorte
Usar d'ipocrisia; che chi i costumi
Suoi non sapea, gli porria a piedi i lumi.
XXXVII.

Poi quando si trovava appresso a Carlo, (Che tempo su ch'era ogni giorno seco) Rodea nascosamente come tarlo, Dava mazzate a questo e a quel da cieco: Sì raro dicea il vero, e sì offuscarlo Sapea, che da lui vinto era ogni Greco. Giudicò Alcina, com'io dissi, degno Cibo a l'Invidia il cor di vizi pregno.

# XXXVIII.

Fra i monti inaccessibili d'Imavo,
Che il ciel sembran tener sopra le spalle,
Fra le perpetue nevi e'l ghiaccio ignavo
Discende una prosonda e oscura valle,
Onde da un antro orribilmente cavo
A l'inferno si va per dritto calle.
E questa è l'una de le sette porte
Che conducono al regno de la morte.
XXXIX.

Le vie e l'entrate principal' son sette, Per cui l'anime van dritto a l'inferno: Altre ne son, ma torte lunghe e strette, Come quella di Tenaro, e di Averno. Questa de le più usate una si mette, Di che la infame Invidia ave il governo. A questo sondo orribile si cala Subito Alcina, e non vi adopra scala.

S'accosta a la spelonca spaventosa, E percote a gran colpo con un' asta Quella ferrata porta mezzo rosa Da'tarli, e da la ruggine più guasta. L' Invidia che di carne venenosa Allora si pascea d'una cerasta, Levò la bocca a la percossa grande Da le amare e pestifere vivande;

# XLI.

E di cento ministri ch'avea intorno, Mandò senza tardar uno a la porta, Che, conosciuta Alcina, sa ritorno, E di lei nuova in dietro le rapporta. Quella pigra si leva, e contra il giorno Le viene incontra, e lascia l'aria morta; Che'l nome de le Fate sin al sondo Si sa temer del tenebroso mondo.

### XLII.

Tosto che vide Alcina così ornata D'oro e di seta e di ricami gai; Che riccamente era a vestire usata, Nè si lasciò non culta veder mai; Con guardatura oscura e avvenenata I lividi occhi alzò piena di guai; E sero il cor dolente manisesto I sospiri ch'uscian dal petto mesto.

# XLIII.

Pallido più che bosso e magro e afflitto, Arido e secco ha il dispiacevol viso; L'occhio che mirar mai non può diritto, La bocca, dove mai non entra riso, Se non quando alcun sente esser proscritto, Di Stato espulso, tormentato e ucciso; Altramente non par ch' unqua s'allegri: Ha lunghi i denti rugginosi e negri.

# XLIV.

O de gl' imperadori imperatrice, Cominciò Alcina, o de li re regina, O de' principi invitti domatrice, O de' Perfi e Macedoni ruina: O del romano e greco orgoglio ultrice, O gloria, a cui null' altra s' avvicina, Nè sarà mai per appreffarfi, s'anco Il fasto levi a l'alto imperio franco!

Una vil gente che fuggl da Troja Sin a l'alte paludi de la Tana,
Dove ai vicini così venne a noja,
Che la spinser da se tosto lontana;
E quindi ancora in ripa a la Danoja
Cacciata fu da l'aquila romana,
Ed indi al Reno, ove in diacorso d'anna
Entrò con arte in Francia e con inganni;
XLVI.

Dove ajutando or questo or quel vicino Incontra a gli altri, e poi con altro ajuto. Questi ch'ora gli avean dato il domino Scacciando, a parte a parte ha il tutto avuto a Fin che il nome real levò Pipino Al suo fignor poco a l'incontro astuto. Or Carlo suo figliuol l'imperio regge, E dà a l'Europa e a tutto il mondo legge.

## XLVII.

Puoi tu patir, che la già tante volte Di terra in terra discacciata gente, A cui le sedie or questi or quelli an tolte. Nè lasciato in riposo lungamente: Puoi tu patir, ch' or fignoreggi molte Provincie, e freni omai tutto il Ponente; E che da l'Indo a l'onde maure estreme La terra e'l mar al suo gran. nome treme?

# XLVIII.

A le mortal' grandezze un certo fine Ha Dio prescritto, a cui si può salire; Che passandol, sarian come divine: Il che natura o il ciel non può parire, Ma vuol che giunto a quel, poi a decline. A quello è giunto Carlo, se tu mire. Or questa ogni tua gloria antica passa, Se tanta altezza per tua man s'abhassa.

# XLIX.

E seguitò mostrando altra cagione Ch' avea di farlo, e mostro insieme il modo; Però ch'avria un gran mezzo Ganellone, D' ogni inganno capace e d'ogni frodo: Poi le soggiunse, che d'obbligazione, Facendol, le porrebbe al core un nodo In suoi servigi sì tenace e forte, Che non lo potria sciorre altro, che morte.

L

Al detto de la Fata brevemente Diè l'Invidia risposta, che farebbe. I suoi ministri ha separatamente, Che ciascun sa per se quel che far debbe. Tutti anno impresa di tentar la gente: Ognun guadagnar anime vorrebbe: Stimula altri i signori, altri i plebei: Chi fa li vecchi, e chi i fanciulli rei:

LI.

E chi li cortigiani e chi gli amanti, E chi li monachetti e i loro abati: Quei che le donne tentano, son tanti, Che sariano a fatica annoverati. Ella venir se li fe' tutti innanti; E poi che ad un ad un gli ebbe mirati, Stimò se sola a sì importante effetto Sufficiente, e ciascun altro inetto.

LII.

E de' suoi brutti serpi venenosi
Fatto una scelta, in Francia corre in fretta,
E giunger mira in tempo ch' ai focosi
Destrieri il fren la bionda aurora metta,
Allor che i sogni men son fabulosi,
E nascer veritade se n'aspetta.
Con novo abito quivi e nuove larve
Al conte di Maganza in sogno apparve.

#### LIII.

Le fantastiche forme seco tolto
L'Invidia avendo, apparve in sogno a Gano,
E gli fece veder tutto raccolto
In larga piazza il gran popol cristiano,
Che gli occhi lieti avea sissi nel volto
D'Orlando e del signor di Mont' Albano,
Ch' in veste trionfal cinti d'alloro
Sopra un carro venian di gemme e d'oro.

LIV.

Tutta la nobiltà di Chiaramonte Sopra bianchi destrier lor venia intorno. Ognun di lauro coronar la fronte, Ognun vedea di spoglie ostili adorno: E la turba con voci a lodar pronte Gli parea udir, che benediva il giorno, Che per far Carlo a null'altro secondo La valorosa stirpe venne al mondo.

LV.

Poi di veder il popolo gli è avviso, Che si rivolga a lui con grand' oltraggio, E dir si senta molta ingiuria in viso, E codardo nomar senza coraggio; E con batter di man, sibilo e riso S'oda bessar con tutto il suo lignaggio; Nè quei di Chiaramonte aver più loda, Che li suoi biasmo, par che vegga ed oda.

#### LVI.

In questa vision l'Invidia il core
Con man gli tocca più fredda che neve;
E tanto spira ia lui del suo furore,
Che'l petto più capir non può nè deve.
Al cor pon de le serpi la peggiore,
Un'altra onde l'udira si riceve,
La terza a gli occhi; onde di ciò che pensa,
Di ciò che vede ed ode ha doglia immensa.

I.VII.

De l'aureo albergo essendo il sol già uscito, Lasciò la visione e il sonno Gano. Tutto pien di dolor, dove sentito. Toccar s'avea con la gelata finano. Ciò che vide dormendo, gli è scolpito. Già ne la mente, e non l'estima vano: Non false illusion', ma cose vere. Gli par che gli abbia Dio fatto vedere.

LVIII.

Da quell' ora il meschin mai più riposo. Non ritrovò, non ritrovò più pace. Da l'occulto veneno il cor gli è roso. Che notte e giorno sospirar lo face. Gli par che liberale e grazioso. Sia a tutti gli altri, ed a nessun tenace. Se non a' Maganzesi, il re di Francia: Fuor che la lor, premiata abbia ogni lancia.

#### LIX.

Già fuor di tende, fuor di padiglioni In Parigi tornata era la corte, Avendo Carlo i principi e baroni, E tutti i forestier' di miglior sorte Fatto con gran proferte e ricchi doni Contenti accompagnar fuor de le porte; E tra' più arditi cavalier' del mondo Stava a goder il suo Stato giocondo:

E come saggio padre di famiglia La sera dopo le fatiche a mensa Tra gli operari con ridenti ciglia Le giulte parti a questo e a quel dispensa: Così, poi che di Libia e di Castiglia Spentali intorno avea la face accensa, Rendea a' fignori e cavalieri merto Di quanto, in armi avean per lui sofferto.

# LXI.

A chi collane d'oro, a chi vasella Dava d'argento, a chi gemme di pregio. Cittadi aveano alcuni, altri castella. Ordine alcun non fu, non fu collegio, Borgo villa nè tempio nè cappella, Che non sentisse il beneficio regio: E per dieci anni se' tutte le genti Ch' avean patito dai tributi esenti.

## LXII.

A Rinaldo il governo di Guascogna
Diede, e pension di molti mila franchi.
Tre castella a Olivier dono in Borgogna,
Che del suo antico Stato erano a fianchi.
Dono ad Astolso in Piccardia Bologna.
Non vi dirò ch' al suo nipote manchi:
Diede al nipote principe d' Anglante
Fiandra in governo, e dono Brugia e Gante:
LXIII.

E promise lo scettro e la corona,
Poi che ne avesse il re Marsilio spinto,
Del regno di Navarra e di Aragona,
La qual' impresa allor era in procinto.
Ebbe la figlia d' Amon di Dordona
Da quello del fratel dono distinto:
Le diè Carlo in dominio quel che darle
In governo solea Marsilia ed Arle.

LXIV.

In somma ogni guerrier d'alta virtute
Chi città chi castella ebbe, e chi ville.
A Marsisa e a Ruggier sur provedute
Large provisioni a mille a mille.
Se da lo imperator le grazie avute
Tutte ho a notar, faro troppe postille.
Nessun, vi dico, o in comune o in privato

Partì da lui, che non fosse premiato.

# LXV.

Ne feudi nominando ne livelli. Fur senza obbligo alcun liberi i doni, Acciò il non sciorre i canoni di quelli, . O non ne torre a tempo investigioni, Potesse li lor figli o li fratelli, Gli eredi far cader di lor ragioni. Liberi furo, e veri doni e degni D' un re sì degno d'alto imperio, e regni.

# LXVI.

Or sopra gli altri quei di Chiaramonte Nei real'doni avean nanto vantaggio, Che sospirar facean di e notte il conte Gan di Maganza, e tutto il suo lignaggio. Come gli onori d'un fossero l'onte De l'altra parte, lor pungea il coraggio: E questa invidia a l'odio, e l'odio a l'ira, E l'ira al fine al tradimento il tira.

# LXVII.

E perchè d'astio e di veneno pregno Potea nasconder male il suo dispetto, E non potea non dimostrar lo sdegno Che contra il re per questo avea concetto; E non men per fornire alcun disegno, Ch' in parte ordito, in parte avea nel petto; Finse aver voto, e ne sparse la voce, D' ire al sepolcro, e al monte de la croce.

# LXVIII.

Ed era il suo penfiero ire in Levante A ritrovare il calife d'Egitto,
Col·re de la Soria poco distante;
E più sicuro a bocca, che per scritto,
Trattar con essi, che le terre sante,
Dove Dio visse in carne e su trassitto,
O per fraude o per forza da le mani
Fosser tolte e dal regno de' Cristiani.

ĹXIX.

Indi andar in Arabla avea dispolto,
E far scender quei popoli a l'acquisto
D' Africa, mentre Carlo era discosto,
E di gente il paese mal provisto.
Già innanzi la partita avea composto,
Che Desiderio al vicario di Cristo;
Tassillo a Francia; e a Scozia e ad Inghilterra
Avesse il re di Dazia a romper guerra:

LXX.

E che Marsilio armasse in Catalogna, E scendesse in Provenza e in Acquamorta, E con un altro esercito in Guascogna Corresse a Mont' Alban sin su la porta. Egli Maganza, Basslea, Cologna, Costanza ed Aquisgrana, che più importa, Promettea sar ribelle a Carlo, e in meno D'un mese torgli ogni città del Reno.

# LXXI.

Or fattasi fornir una galea
Di vettovaglia, d'armi e di compagni,
Poi che licenza dal re tolto avea,
Uscì dal porto, e dei sicuri stagni.
Restare a dietro, anzi suggir parea
Il lito, ed occultar tutti i vivagni:
Indi l'Alpe a sinistra apparea lunge,
Ch'Italia in van da' Barbari disgiunge.

# LXXII.

Indi i monti ligustici, e riviera.
Che con aranci e sempre verdi mirti,
Quasi avendo perpetua primavera,
Sparge per l'aria i bene olenti spirti.
Volendo il legno in porto ir una sera,
(In qual appunto io non saprei ben dirti)
Ebbe un vento da terra in modo a l'orza,
Che in mezzo il mar lo se' tornar per forza.

# LXXIII.

Il vento tra Maestro e Tramontana Con timor grande, e con maggior periglio Tra l'Oriente e Mezzodi allontana Sei dì, senza allentarsi unqua, il naviglio. Fermossi al fine ad una spiaggia strana Tratto da forza, più che da consiglio, Dove un miglio discosto da l'arena D'antiche palme era una selva amena,

# LXXIV.

Che per mezzo da un'acqua era partita
Da chiaro fiumicel fresco e giocondo,
Che l'una e l'altra proda avea fiorita
Dei più soavi odor' che fiano al mondo.
Era di là dal bosco una salita
D'un picciol monticel quafi rotondo,
Si facile a montar, che prima il piede
D'aver salito, che salir, fi vede,
LXXV.

D'odoriferi cedri era il bel colle
Con maestrevol ordine distinto;
La cui bell' ombra al sol sì i raggi tolle,
Ch' al mezzodì dal rezzo è il calor vinto.
Ricco d'intagli, e di soave e molle
Getto di bronzo, e in parti assa dipinto
Un lungo muro in cima lo circonda,
D'un alto e signoril palazzo sponda.

LXXVI.

Gano, che di natura era bramoso
Di cose nuove, e dal bisogno aftretto;
Che già tutto il biscotto aveano roso;
De' suoi compagni avendo alcuno eletto,
Si mise a camminar pel bosco ombroso,
Tra via prendendo d'ascoltar diletto
Da' rugiadofi rami d'arbuscelli
Il piacevol cantar de' vaghi augelli,

# LXXVII.

Tofto ch' egli dal mar si pose in via, E su scoperto dal luogo eminente, Diversa e soavissima armonia
Da l'alta casa insino al lito sente.
Non molto va, che bella compagnia
Trova di donne, e dietro alcun sergente,
Che palafreni voti avean con loro,
Guarniti altri di seta, ed altri d'oro;

# LXXVIII.

Che con cortesi e belli inviti fenno Gano salir, e chi venia con lui. Con pochi passi fine a la via denno Le donne e i cavalieri a dui a dui. L'oro di Creso, l'artificio e'l senno D'Alberto, di Bradamante o di Vitrui Non potrebbono far con tutto l'agio Di ducent'anni un così bel palagio.

LXXIX.

E da i demonj tutto in una notte Lo fece far Gloricia incantatrice, Ch' avea l' esempio ne le idee incorrotte D' un che Vulcano aver fatto si dice; Del qual restaro poi le mura rotte Quel di che Lenno su da la radice Svelta, e gettata con Cipro e con Delo Da i figli de la terra incontra il cielo,

Orl. furiofo. T. V.

# LXXX.

Tenea Gloricia splendida e gran corte,
Non men ricca d'Alcina o di Morgana;
Nè men d'esse cra dotta in ogni sorte
D'incantamenti inusitata e strana;
Ma non com'esse pertinace e sorte
Ne l'altrni ingiurie, anzi cortese e umana;
Nè potea al mondo aver maggior diletto,
Che onorar questo e quel nel suo bel tetto.

LXXXI.

Sempre ella tenea gente a la veletta, A' porti, ed a l'uscita de le strade, Che con inviti i pellegrini alletta
Venir a lei da tutte le contrade.
Con gran splendore il suo palazzo accetta
Poveri e ricchi, e d'ogni qualitade;
E il cor de' viandanti con tai modi
Nel suo amor lega d'insolubil' nodi.

LXXXII.

E come avea di accarezzare usanza, E di dare a ciascun debito onore; Fece accoglienza al conte di Maganza Gloricia, quanto far potea maggiore; E tanto più, che ben sapea ad instanza D' Alcina esser qui giunto il traditore. Ben sapeva ella, ch'avea Alcina ordito Che capitasse Gano a questo lito.

# LXXXIII.

Ell'era stata in India al gran configlio, Dove l'alto esterminio su concluso D' ogni guerriero ubbidiente al figlio Del re Pipino; e nessun era escluso, Eccetto il Maganzese, il cui configlio, Il cui favor stimar' atto a quell' uso. Dunque a lui le accoglienze e i modi gravi Che quivi gli altri avean, fur raddoppiati.

LXXXIV.

Glericia Gano, com'era commesso Da chi fatto l'avea cacciar dai venti, Acciò quindi ad Alcina sia rimesso Tra Sciti e gl'Indi ai suoi regni opulenti; Fa la notte pigliar nel sonno oppresso; E li compagni insieme e li sergenti. Così far quivi a gli altri non fi suole; Ma dar questo vantaggio a Gano vuole.

# LXXXV.

E benchè, più che onor, biasmo si tegna Pigliare in casa sua chi in lei si fida, Ed a Gloricia tanto men convegna, Che fa del suo splendor sparger le grida; Pur non le par che questo il suo onor spegna: Che torre al ladro, uccider l'omicida, Tradire il traditore, ha degni esempi, Ch' anco si pon lodar secondo i tempi.

R

# LXXXVI.

Quando dormia la notte più soave, Gano e i compagni suoi tutti fur prefi, E serrati in un ceppo duro e grave L'un prefio a l'altro trenta Maganzefi. Gloricia in terra disegnò una nave Capace e grande con tutt' i suo' arnefi, E fece li prigion' legare in quella Sotto la guardia d'una sua donzella.

# LXXXVII.

Sparge le chiome, e qua e là fi volve
Tre volte e più, fin che mirabilmente
La nave ivi dipinta ne la polve
Da terra fi levò tutta ugualmente.
La vela al vento la donzella solve,
Per incanto allor nata parimente;
E verso il ciel ne va, come per l'onda
Suol il nocchier che l'aura abbia seconda.
LXXXVIII.

Gano e i compagni, che per l'aria tratti Da terra si vedean tanto lontani, Com' assassimi stranamente attratti Nel lungo ceppo per piedi e per mani; Tremando di paura, o stupesatti Di maraviglia de lor casi strani, Volavan per Levante in si gran fretta, Che non gli avrebbe giunti una saetta.

#### LXXXIX.

Lasciando Tolomaide e Berenice, E tutt' Africa dietro, e poi l'Egitto, E la deserta Arabia e la felice, Sopra il mar eritreo fecion tragitto. Tra Persi e Medi, e là, dove si dice Battra, passan tenendo il corso dritto Tuttavia fra Oriente e Tramontana, E lascian Casa addietro, e Sericana.

# XC.

E siccome veduti eran da molti, Di se davano a molti maraviglia. Facean tener levati al cielo i volti Con occhi immoti e con arcate ciglia. Vedendoli passare alcuni stolti Da terra alti lo apazio di due miglia, E non potendo ben scorgere i visi, Ebbon di lor diversi e strani avvisi.

# XCI.

Alcuni immaginar' che di Carone Il nocchiero infernal fusse la barca, Che d'anime dannate a perdizione A la via di Cocito andasse carca. Altri diceano d'altra opinione: Questa è la santa nave ch'al ciel varca, Che Pietro tol da Roma, acciò ne l'onde Di stupri e simonie non si prosonde.

R 3

### XCIL.

Ed altra cosa altri dicean dal vero. Molto diversa, e senza fin rimota. Passava intanto il navilio leggiero. Per la contrada a'nostri poco nota, Fra l'India avendo e Tartaria il sentiero. Quella di città piena, e questa vota; Finchè su sopra la bella marina Ch'ondeggia intorno a l'isola d'Alcina. XCIII.

Ne la città d'Alcina, nel palagio, Dentro a le logge la donzella pose La nave, e tutti li prigioni ad agio, E l'ambasciata di Gloricia espose. Nei ceppi come stavano a disagio Alcina in una torre al sole ascose I Maganzesi, avendo riferite Del dono a chi 'l donò grazie infinite. XCIV.

La sera fuor di carcere poi Gano
Fe' a se condurre, e a ragionar il melle
De lo stato di Francia e del romano,
Di quel che Orlando, che Ruggier facesse.
Ebbe l'astuto Conte chiaro e piano
Quanto la donna Carlo in odio avesse,
Ruggiero, Orlando, e gli altri; e tosto preso
L'util partito, ed a salvarsi attese.

# XCV.

S'aver, donna, volete ognun nemico, Disse, che de la corte sia di Carlo, Me in odio aveto ancora: che'l mio antico Seggio è tra Franchi, e non potrei negarlo: Ma se piuttosto odiate chi gli è amico, E di sua volontà vuol seguitarlo: Me non avrete in odio; ch'io non l'amo; Ma il danno e biasmo suo più di voi bramo.

# XCVI.

E s' ebbe alcun mai da bramar vendenta Di tiranno che gli abbia fatt'oltraggio, Bramar di Carlo, e di tutta sua setta Vendetta innanzi a tutti i sudditi aggio, Come di re da cui sempre negletta La gloria fu di tutto il mio lignaggio, E che, per sempre al cor tenermi un telo. Con favor alza i miei nemici al cielo.

# XCVII.

Il mio figliaftro Orlando, che mia morte Procurò sempre, e ad altro non aspira, Contra me mille volte ha fatto forte: Per kni m' ha mille volte avuto in ira. Rinaldo, Astolfo, ed ogni suo consorte Di giorno in giorno a maggior grado tira: Tal che sicuro per lor gran possanza, Non che in corte non son, ma nè in Meganza

# XCVIII.

Or per maggior mio scorno un fuggitivo
De l'infelice figlio di Trojano,
Ruggier, che m'ha un fratel di vita privo,
Ed un nipote con la propria mano,
Tiene in più onor, che mai non fu Gradivo.
Marte tenuto dal popol romano;
Sì che levato indi mi son con tutto.
Il sangue mio, per non restar distrutto.
XCIX.

Se me e quest'altri ch'avete qui meco, Che sono il fior di casa da Pontiero, Uccidete, o dannate a career cieco; Di perpetuo timor sciolto è l'impero; Ch'ogni nemico suo ch'abbia noi seco, Per noi può entrar in Francia di leggiero; Che ci avemo la parte in ogni terra, Fortezze e porti, e luoghi atti a far guerra.

E seguitò il parlare astuto e pieno
Di gran malizia, sempre mai toccando
Quel che vedea di gaudio empirle il senq;
Che le vuol dar Ruggier preso ed Orlando.
Alcina ascolta, e ben nota il veleno
Che l'Invidia in lui sparse ir lavorando.
Comanda allora allora che sia sciolto,
E sia con tutti i suoi di prigion tolto.

CI.

Volse che poi le promettesse Gano Con giaramenti stretti, e d'orror pieni, Di non cessar, sin che legato in mano Ruggier col suo figliastro non le meni; Ma per poter non dargli impresa in vano, Oltr'oro e gemme e ajuti altri terreni, Promise ella a l'incontro di far quanto Potea sopra natura oprar l'incanto;

CII.

E gli diè ne la gemma d'uno anello Un di quei spirti che chiamiam folletti, Che gli ubbidisca, e così possa avello Com'un suo servitor de'più soggetti. Vertunno è il nome, che in siera, in uccello, In uomo, in donna, e in tutti gli altri aspetti, In un sasso, in un'erba, in una fonte Mutar vedrete in un chinar di fronte.

CHI.

Or perchè Malagigi non ajuti, Com' altre voire ha fatto, i paladini, Gli spiriti infernal' tutti se' muti, I terrestri, gli aerei, ed i marini, Eccetto alcuni pochi ch' ha tenuti Per uso suo, non Franchi nè Latini, Ma di lingua da' gli altri sì rimota, Ch' a negromante alcun non era nota.

# CIV.

Quel ch'a la Fata il traditor promise, Promiser gli altri ancor ch'eran con lui. Fermato il patto, Gano si rimise Nel fantastico legno con li sui. Il vento, come Alcina gli commise, Fra i lucidi Indi e li Cimmeri bui Soffiando, ferì in guisa ne l'antenna, Ch' in aria alzò la nave come penna. CV.

Nè men che ratto, lo portò quieto Per la medesma via che venut'era: Sì che fra spazio di sett'ore lieto Si ritrovò ne la sua barca vera, Di pan di vin di carne e infin d'aceto Fornita, e d'insalata per la sera. Fe' dar le vele al vento, e venne a filo Ad imboccar sott' Alessandria il Nilo.

CVI.

E già da l'ammiraglio avendo avuto Salvocondotto, al Cairo andò diritto Con due compagni in un legno minuto Secretamente, e in abito di Egitto. Dal calife per Gano conosciuto, Che molte volte innanzi s'avean scritto. Fu di carezze sì pieno e d'onore, Che ne ecoppiò quasi il ventoso core, . . . . .

# CVII.

In questo mezzo, che l'Invidia ascosa Il traditor rodea, di chi io vi parlo, Come l'altrui bontà su da lui rosa, Che poco dianzi il simigliava a un tarlo; Ira odio sdegno amor sacea angosciosa Alcina, e un sier disso di strugger Carlo; E quanto più credea di farlo in breve, Tant' ogn' indugio le parea più greve.

CVIII.

Il conte di Pontier le avea narrato, Che prima che di Francia si partisse, Da lai su Desiderio consortato Per ambasciate e lettere che scrisse, Che con Tedèschi ed Ungheri da un lato, (Che facil fora, che a sue genti unisse) Saltasse in Francia; e che Marsilio ispano Saltar faria da l'altro, e l'Aquitano;

# CIX.

E che quel glie n'avea dato speranza;
Poi venia lento a metterla in effetto,
O che tema di Carlo la possanza,
O fia mal di sua lega il nodo stretto.
Alcina, che si muor di disianza
Di por Francia e l'impero in male assetto,
Adopra ogni saper, ogni suo ingegno.
Per dar colore a coal bel disegno.

# t CX.

Ed è bisogno al fin ch' ella ritrovi,
Per far mover di passo il Longobardo,
Sproni che siano aguzzi più che chiovi;
Tanto le pare a questa impresa tardo.
E come sece sar disegni nuovi
Dianzi l'Invidia a quel cocchin pagliardo;
Così spera trovar un' altra peste,
Che'l pigro re de la sua inerzia deste.
CXI.

Conchiuse, che nessuna era meglio atta A stimolarlo, e sar più risentire, D'una che nacque quando anco la matta Crudeltà nacque, e le rapine e l'ire. Che nome avesse, e come susse satta, Ne l'altro Canto mi riserbo a dire; Dove sarò, per quanto è mio potere, Cose sentir maravigliose e vere.

Fine del Canto primo.



Con volontà d'Orlando in su la sera Baldovin sene va con buona scorta

Fur agg C.2

# CANTO SECONDO.

L.

Ensar cosa miglior non si può al mondo
D'un signor giusto, e in ogni parte buono;
Che del debito suo non getti il pondo,
Benchè ralor ne vada curvo e prono;
Che curi ed ami i popoli, secondo
Che da'lor padri amati i figli sono,
Che l'opre e le fatiche pei figliuoli
Fan quasi sempre, e raro per se soli:

II.

Ponga ai perigli ed a le cose strette
Il petto innanzi, e faccia a gli altri schermo:
Che non sia il mercenario, il qual non stette,
Poi che venir vide a se il lupo, fermo;
Ma si bene il pastor vero, che mette
La vita propria pel suo gregge infermo;
Il qual conosce le sue pecorelle
Ad una ad una, e lui conoscon elle.

TFT

Tal fu in terra Saturno, Ercole e Giove, Bacco, Polluce, Orsiri, e poi Quirino; Che con giustizia e virtuose prove, E con soave, e a tutti ugual domsno Fur degni in Grecia in India in Roma, e dove Corse lor fama avere onor divino; Che riputar non si potrian defunti, Ma a più degno governo in cielo assunti.

Quando il fignor è buono, i sudditi anco Fa buoni, ch' ognun imita chi regge:
E s'alcun pur riman col vizio, manco
Lo mostra fuori, o in parte lo corregge.
O beati li regni a chi un uom franco
E sciolto da ogni colpa abbia a dar legge!
Così infelici ancora e miserandi,
Ove un ingiusto, ove un crudel comandi!

# ٧.

Che sempre accresca, e più gravi la soma, Come in Italia molti a' giorni nostri,
De' quali il biasmo in questo e in altro idioma
Faran sentir anco i futuri inchiostri!
Che migliori non son, che Gajo a Roma,
O Neron fosse, o sosser gli altri mostri:
Ma se ne tace; perchè è sempre meglio
Lasciar i vivi, e dir del tempo veglio:

#### VI.

E dir, qual sotto Fallari Agrigento, Qual fu sotto i Dionigi Siracusa, Qual Tebe in man del suo tiran cruento; Dai quali, e senza colpa, e senz'accusa La gente ogni di quali a cento a cento Era troncata, o in lungo efiglio esclusa. Ma ne senza martir sono essi ancora; Ch'al cor lor sta non minor pena ognora.

# VII.

Sta lor la pena, de la qual si tacque Il nome dianzi, e de la qual dicea Che nacque quando la brutt' ira nacque, La crudeltade e la rapina rea: E quantunque in un ventre con lor giacque, Di tormentarle mai non rimanea. Or dirò il nome, ch'io non l'ho ancor dettos Nomata questa pena era il Sospetto.

# VIII.

Il Sospetto, peggior di tutti i mali. Spirto peggior d'ogni maligna peste, Che l'infelici menti de' mortali Con venenoso stimolo moleste: Non le povere e l'umili, ma quali S'aggiran dentro a le superbe teste Di questi scellerati, che per opra. Di gran fortuna a gli altri stan di sopra.

Beato chi lontan da questi affanni Nuoce a nessun, perchè a nessun è odioso. Infelici altrettanto, e più i Tiranni, A cui nè notte mai nè dì riposo Dà questa peste; e lor raccorda i danni E morti date o in palese o in ascoso. Quinci dimostra, che timor sol d'uno An tutti gli altri, ed essi l'an d'ognuno.

Non v'incresca di starmi un poco a udire: Che non però dal mio sentier mi scosto: Anzi farò questo ch'or narro, uscire, Dove poi vi parrà che sia a proposto. Uno di questi, il qual prima a nudrire Usò la barba, per tener discosto Chi gli potea la vita a un colpo torre, Nel suo palazzo edificò una sorre:

# XI.

Che d'alte fosse cinta e grosse mura, Avea un sol ponte che si leva e cala; Fuor ch' un balcon, non v' era altra apertura, Ove appena entra il giorno, e l'aria esala. Quivi dormia la notte, ed era cura De la moglier di mandar giù la scala. Di quella entrata è un gran mastin custode, Ch'altri mai che lor due non vede ed ode.

#### XII.

Non ha ne la moglier però sì grande
Fede il meschin, che prima ch' a lei vada,
Quand' uno e quand' un altro suo non mande,
Che cerchi i luoghi onde a temer gli accada.
Ma ciò poco gli val; che le nefande
Man' de la donna, e la sua propria spada
Fer d'infinito mal tarda vendetta,
E a l'inferno volò il suo spirto in fretta.
XIII.

# E Radamanto giudice del loco Tutto il cacciò sotto il bollente stagno: Dove non pianse, e non gridò: i'mi cuoco, Come gridava ogni altro suo compagno: E la pena mostrò curar si poco, Che disse il giustiziere: io te la cagno: E lo mandò ne le più oscure cave, Ov'è un martir d'ogni martir più grave.

Orl. furioso, T. V.

# 174 CANTO IL

# XIV.

Nè quivi parve ancor che si dolesse: E domandato, disse la cagione: Che quando egli vivea, tanto l'oppresse, E tal gli diè il Sospetto affizione, Che nel capo quel giorno se gli messe, Che sol ora il pensar d'esserne suore Sentir non gli lasciava altro dolore. XV.

Si configliaro i saggi de l'inferno,
Come potesse aver degno tormento:
Che saria contra l'instituto eterno,
Se peccator là giù stesse contento;
E di nuovo mandarlo al caldo e al verno
Concluso su da tutto il parlamento;
E di novo al Sospetto in preda darlo,
Ch'entrasse in lui senza più mai lasciarlo.
XVI.

Così di novo entrò il Sospetto in quelta Alma, e di se, e di lui fece sutt'uno; Come in ceppo salvatico s'innefta Pomo diverso, e'l nespilo sul pruno; O di molti colori un color refta, Quando un pittor ne piglia di ciascuno Per imitar la carne, e ne riesco Un differente a sutti quei che mesce.

# XVII.

Di sospettoso che'l tiran fu in prima,
Or divenuto era il Sospetto istesso,
E, come morte la ragion di prima
Avesse in lui, gli parea averla appresso.
Ma ritornando al mio parlar di prima,
Che per questo in obblio non l'avea messo;
Alcina se ne va, dove sul tergo
D'un alto scoglio ha questo spirto albergo.
XVIII.

Lo scoglio ove'l Sospetto fa soggiorno,
E' dal mar alto da scicento braccia,
Di ruinose balze cinto intorno,
E da ogni canto di cader minaccia.
Il più itretto sentier che vada al forno
Là dove il Garfagnino il ferro caccia,
La via Flaminia o l'Appia nomar voglio,
Verso quel che dal mar va su lo scoglio.
XIX.

Prima che giunghi a la superna altezza,
Sette ponti ritrovi, e sette porte:
Tutte anno con lor guardie una Fortezza:
La settima de l'altre è la più forte.
Là dentro in grande affanno, in gran triftezza,
Che gli par sempre a' fianchi aver la morte,
Il Sospetto meschin sempre s' annida:
Nessun yuol seco, e di nessua si fida.

## XX.

Grida da'merli, e tien le guardie deste;
Nè mai riposa al sol nè al ciel oscuro;
E ferro sopra ferro e ferro veste:
Quanto più s'arma, è tanto men sicuro.
Muta ed accresce or quelle cose or queste
A le porte al serraglio al fosso al muro.
Per darne altrui munizion gli avanza,
E non gli par che mai-n'abbia a bastanza.

XXI.

Alcina, che sapea ch'indi il Sospetto
Nè a prieghi nè a minacce vorria uscire,
E trarlone era forza al suo dispetto;
Tutto pensò ciò che potea seguire.
Avea seco arrecato a questo effetto
L'acqua del fiume che fa l'uom dormire;
Ed entrando invisibil ne la Rocca,
Con essa ne le tempie un poco il tocca.
XXII.

Quel cade addormentato: Alcina il prende, E scongiurando gli spirti infernali, Fa venir quivi un carro, e su vel stende, Che tiran due serpenti ch'anno l'ali: Poi verso Italia in tanta fretta scende, Che con la più non van di Giove i strali. La medesima notte è in Lombardia. In ripa di Ticin dentro a Pavia:

#### XXIII.

Là dove il re de' Longobardi allora
L'antico seggio, Desiderio, avea:
Nel cielo oriental sorgea l'aurora,
Quando perdè il vigor l'acqua letea.
Lasciò il sonno il Sospetto; e quel, che suora,
E lontan dal castel suo si vedea,
Morto saria, se non sosse già morto;
Ma la Fata ebbe presta al suo consorto.

## XXIV.

Gli promise ella in dietro rimandarlo Senz'alcun danno; e in guisa gli promesse, Che potè in qualche parte afficurarlo, Non sì però, che in tutto lo credesse: Ma pria, ch' in Defiderio, qual di Carlo Temea le forze, entrasse, gli commesse; E che non se gli levi mai del seno, Fin che tutto di se non l'abbia pieno.

## XXV

Mentre fu Carlo i giorni innanzi astretto
Dal re d'Africa a un tempo e da Marsiglio,
Il re de Longobardi per negletto
E per perduto avendo posto il giglio,
Non curando nè papa nè interdetto,
A la Romagna avea dato di piglio:
Poi entrando in la Marca, con battaglia
E Pesaro avea preso e Sinigaglia.

## XXVI.

Indi sentendo ch'era il foco spento.

Morto Agramante, e il re Marfilio rotto.

De la temerità sua mal contento.

Si riputò a mal termine condotto.

Or viene Alcina, e accrescegli tormento:

Che fa il rio spirto entrar in lui di botto.

Che notte e' di l'affligge, crucia ed ange.

E più che sopra un sasso in letto il frange.

XXVII.

Gli par veder che lasci il Reno e l'Erra Il popol già trojano, e poi Sicambro, Ed apra l'Alpi, e scenda ne la Terra Che riga il Pò, l'Adda, il Ticino e l'Ambro a Veder s'aspetta in casa sua la guerra, E sua ruina più chiara, che un ambro: Nè più certo rimedio al suo mal trova, Che contra Francia ogni vicin commova.

XXVIII.

E come quel che gran tesori uniti Avea di esazioni e di rapine, Ed avea i sacri argenti convertiti In uso suo da le cose divine; Con doni e con proferte e gran partiri Collegò molte nazion' vicine, Come già il conte di Pontier gli scrisse Prima che da la corte si partisse.

## XXIX.

Tutta avea Gano questa tela ordita, Che'l Longobardo dovea tesser poi: E quella poi non era oltre seguita, E fin qui stava ne' principi suoi. Or la mente d'un stimolo ferita Peggior di quel che caccia asini e buoi. Conchiuse, e sece nascer com'un sungo Quel che più giorni-avea menato in lungo.

#### XXX.

Fe'in pochi di che Tassillone, ch'era Suo genero, e cugin del duca Namo, Tutta la stirpe sua fuor di Baviera Cacciò senza lasciarvene un sol ramo. Fe' similmente ribellar la fera Sansogna, e ritornare al re Gordamo: E trasse, per por Carlo in maggior briga, Con gli Ungheri i Boemi in una liga; XXXI.

E'l re di Dazia e il re de le due Marche Por tra la Frisa e'l termine d'Olanda Tante fuste e galee, caracche e barche Per gir ne l'Inghisterra e ne l'Irlanda; Che per fuggir avean le some carche Molte terre da mar da quella banda. Da un'altra parte si sentiva il vecchio Nemico in Spagna sar grande apparecchio.

#### XXXII.

Tutto seguì ciò ch' avea ordito Gano; Ch' era d'infidie e tradimenti il padre. Fu suscitato Unuldo l' Aquitano A soldar genti faziose e ladre, Mettendo terre a sacco, capitano Di ventura era detto da le squadre; Nascosamente da Lupo ajutato, Di Bertolagi di Bajona nato.

## XXXIII.

Fer queste nuove per diversi avvisi
Venute a Carlo, abbandonar le feste,
E a donne e a cavalieri i giuochi e i risi,
E mutar le leggiadre in scure veste.
De' saccheggiati popoli ed uccisi
Per ferro, siamme, oppressioni e peste,
Le memorie passate ad ora ad ora
Prometteano altrettanto, e peggio ancora.

# XXXIV.

Oh vita nostra di travaglio piena, Come ogni tua allegrezza poce dura! Il tuo gioir è come aria serena, Ch' a la fredda stagion troppo non dura. Fu chiaro a terza il giorno; e a vespro mena Subita pioggia, ed ogni cosa oscura. Parea ai Franchi esser fuor d'ogni periglio, Morto Agramante, e rotto il re Marsiglio;

#### XXXV.

Ed ecco un'altra volta che 'l ciel tuona
Da un'altra parte, e sutto arde di lampi,
Sì che ogni speme i miseri abbandona
Di poter frutto cor de li lor campi.
E così avvien, ch'una novella buona
Mai più di venti o trenta di non campi;
Perchè vien dietro un'altra che l'uccide,
E piangerà doman l'uom ch'oggi ride.

XXXVI.

Per le cittadi uomini e donne ersando Con visi bassi e d'allegrezza spenti Andavan taciturni sospirando, Nè si sentiano ancor chiari lamenti; Qual ne le case attonite avvien, quando Mariti o figli o più cari parenti Si veggon travagliar ne l'ore estreme; Ch' infinito è il timor, poca è la speme.

XXXVII.

E quella poca pur spegnere il gelo Vuol de la tema, e dentro il cor fi caccia. Ma come può d'un picciolin candelo Fuoco scaldar, dov'alta neve agghiaccia? Chi leva a Dio, chi leva a'santi in cielo Le palme giunte e la smarrita faccia; Pregandoli, che senza più martire Basti il passato a dissogar lor ire.

## XXXVIII.

Come che il popol timido per tema Disperi, e perda il cose , e senga manco: Nel magnanimo Carlo non iscema L'ardir, ma cresce, e nei paladini anco: Che la virtù di grande fa suprema, Quanto travaglia più l'animo franco: E gloria ed immortal fama ne nasce, Che me' d'ogni altro cibo il guerrier pasce. XXXIX.

Carlo, a cui ritrovar difficilmente. La terra e'l mar cercando a parte a parte. Si potria par, di santa e buona mente, E d'ogni finzion netta, e d'ogni arte; (E lascio ancor, ch'oltre l'età presente, Volghi l'antiche e più famose carte) A Dio raccomandò se, i figli e'l Stato, Nè più curà, ch'esser di fede armato.

Nè men saggio che buono, poi ch' avuto Ebbe ricorso a la maggioi pollanza, Che non mancò nè mancherà d'ajuto Ad alcun mai che ponga in lei speranza: Fece che senza indugio proveduto Fu a tutti i luoghi ov'era più importanza. I capitani suoi per ogni terra Mandò a far scelta d'uomini da guerra.

#### XLI.

Non si sentiva allor questo romore De tamburi, com'oggi, andare in volta. Invitando la gente di più core, O forse, per dir meglio, la più stolta, Che per tre scudi e per prezzo minore Vada ne luoghi ove la vita è tolta. Stolta piuttosto-la dirò, che ardiza; Ch'a sì vil prezzo venda la sua vita.

# XLIL

A la vita l'onor s'ha da preporre, Fuor che l'onor, non altra cosa alcuna. Prima che mai lasciarti l'onor torre, Dei mille vite perdere, non ch'una. Chi va per oro e vil guadagno a porre La sua vita in arbitrio di fortuna, Per minor prezzo crederò che dia, Se troverà chi compri, anco la mía.

XLHI.

O, come io dissi, non sanno che vaglia.
La vita quel che sì l'estiman poco:
O ch' an disegno intanzi a la battaglia.
Che 'l piè li salvi a più sicuro loco.
La mercenaria mal sida canaglia
Prezzar' gli antichi imperatori poco:
De la lor nazion piuttosto venti
Volcan, che cento di diverse gentà.

#### XLIV.

Non era a quei buon' tempi alcun escluso, Che non portalle l'armi, e andasse in guerra, Fuor che fanciul da sedici anni in giuso, O quel che già l'estrema etade afferra. Ma tal milizia solo era per uso Di bisogno, e d'onor de la sua Terra. Sempre sua vita esercitando sotto Buon' capitani in arme, era egnun dotto.

Carlo per tutta Francia e per la Magna, Per ogni terra a'suoi regni soggetta Fa scriver gente, e poi la piglia e cagna Secondo che gli par atta ed inetta: Sì che fa in pochi giorni a la campagna Un esercito uscir di gente eletta, Da far che Marte fin su nel ciel treme. Non che a' nemici l' impeto non sceme. XLVI.

Gli elmi gli arnesi le corazze e scudi, Che poco dianzi fur messi da parte, E di lor fatte ampie officine ai studi De l'ingegnosa Aragne era gran parte; Si che forse tornar'in su gl'incudi Temeano, e farsi ordigni a più vil'arte; Or imbruniti fuor d'ogni timore Godeano esser riposti al primo onore.

Digitized by Google

# XLVII.

Sonan di qua di là tanti martelli, Che n'assorda del strepito ogni orecchia: Quei batton piastre, e le rifanno; e quellà Vanno acconciando l'armatura vecchia: Altri le barde torna a li pennelli; Coprirle altri di drappo s'apparecchia; Chi cerca questa cosa, e chi ritrova Quell'altra: altri racconcia, altri rinnova.

## XLVIII.

Poichè Carlo al tesor ruppe il serraglio, Ebbon da travagliar tutti i mestieri; Ma nè maggior nè più comun travaglio Era però, che di trovar destrieri; Che li disagi, e de le spade il taglio Tolto n'avean da le decine i zeri. Quali si sossono, che i buoni eran rari, Come il sangue e la vita erano cari.

# XLIX.

Carlo, oltra l'ordinario, che solea Aver d'uomini d'arme a le frontiere, E de la gente che a piè combattea, Che per pace era usato anco tenere; Da l'un canto e da l'altro fatto avea, Che pieno era ogni cosa di bandiere. Trentasci mila armati in su gli arcioni, E quattro tanti e più furo i pedoni.

L

E per li molti esempi che già letto De' capitani avez del tempo veglio: Com' uom ch' amava sopra ogni diletto D' udir le istorie, e farne al viver speglio: E più, perchè vedutone l'effetto Per propria esperienza, il sapea meglio: Conobbe a tempo la prestezza usata Aver più volte la vittoria data:

LI.

E ch' era molto meglio ch'egli andasse I nemici a trovar ne la lor Terra, E sopra li lor campi s'alloggiasse, E desse lor de' frutti de la guerra: Che dentro a le consine gli aspettasse, Che l'Alpi e 'l Pironeo fra due mar' serra. Fatta la mostra, i popoli divise In molte parti, e a'suoi capi commise.

LII.

In quel tempo era in Francia il cardinale Di santa Maria in Portico venuto Per Leon terzo e pel seggio papale Contra Lombardi a domandargli ajuto; Che mal era tra spada e pastorale, E con gran disvantaggio combattuto. L'imperator dunque il primier stendardo Che se' spedir, su contra il Longobardo.

# LIII.

Era Carlo amator sì de la chiesa,
Sì d'essa protettor e di sue cose;
Che sempre l'augumento e la disesa,
Sempre l'util di quella al suo prepose.
Però dopo molt'ahre, questa impresa
Nome di Cristianissimo gli pose,
E dal santo Pastor meritamente
Sacrato imperator su di Ponente.

## LIV.

Mandò il nipote Orlando, e mandò fanti Seco e cavalli, e una gran schiera d'archi. Subito Orlando a pigliar l'Alpi innanti Fece ir li suoi più d'armatura scarchi: Ma trovar' che i nemici vigilanti Avean prima di lor pigliato i varchi; E fur costretti di aspettar il Conte Con tutto l'altro campo a piè del monte.

Orlando quei da l'arme più leggiere, Quando pedoni, e quando gente equestre, Cominciò a la sua giunta a far vedere Or su le manche or su le piagge destre, E far succhi avvampar tutte le sere Di qua di la per quelle cime alpestre; E di voler passar mostra ogni segno, Fuor ch'ove di passar sorse ha disegno.

# LVI.

A Monginevra, a Monsenis avea, E a tutti i monti ove la via più s'usa, Provisto il Longobardo, e vi tenea Con fanti e cavalieri ogni via chiusa. Sopra Saluzzo i monti difendea Un suo figliuolo, ed esso quei di Susa. Per tutti questi passi or basso or alto Orlando movea loro ogni di assato.

## T.VII.

Spesso fa dar a l'armi, e mai non lassa L'inimico posar nè di nè notte; Nè però l'un su quel de l'altro passa, E ben si pon segnar pari le botte. Ma sarebb'ita lungo, e sorse cassa D'essetto sua fatica in quelle grotte, Se non gli avesse la vittoria in mano Fatta cader un novo caso strano.

# LVIIL.

Nel campo Longobardo un giovane era, Signor di Villafranca a pie de'monti, Capitan de gli armati a la leggiera, Che n'avea mille ad ogni impresa pronti, Di tanto ardir, l'audacia così fiera, Che sempre innanzi iva a le prime fronti; E sue degne opre non pur fra gli amici. Ma laude anco trovar'da gl'inimici.

## LIX.

Era il suo nome Otton da Villafranca,
Di lucid'arme e ricche vesti adorno,
Che la sida moglier, nomata Bianca,
In ricamar avea speso alcun giorno.
La destra parte era oro, era la manca
Argento, ed anco avean dentro e d'intorno
Quella d'argento, e questa in nodi d'oro
Le note incomincianti i nomi loro.

#### LX.

Avea un caval sì snello e sì gagliardo, Che par non avea al mondo, ed era Corso; Sparso di rosse macchie, il col leardo, L' un fianco e l'altro, e dal ginocchio al dorso. Men sicuro di lui parea, e più tardo, Volga a la china, o drizzi a l'erta il corso, Quell'animal che da le balze cozza. Coi duri sassi, e lenta la camozza.

## LXI.

Su quel destrier Ottone or alto or basso Correndo era per tutto in un momento, Quando lanciando un dardo, e quando un sasso; Che la persona sua ne valea cento. Or s'opponeva a questo or a quel passo: Nè sol valea di forza e d'ardimento; Ma facea con la lingua e con la fronte Audaci mille cor', mille man'pronte.

Orl. furiofo. T. V.

#### LXII.

Poiche fortuna a quella audacia arriso Ebbe cinque o sei giorni, entrò in gran sdegno; Che pur troppa baldanza l'era avviso, Ch'Otton pigliasse nel suo instabil regno; Ch'avendo di lontano alcuno ucciso, D'entrar nel stuol facesse anco disegno: E gli ruppe in un tratto, come vetro, Ogni speranza di tornare addietro.

#### LXIII.

Baldovin con molt'altri glie la tolse, Ch'a un stretto passo il colse per sciagura. Il cavallo a voltar dietro gli colse, Dove i stinchi e le cosce anno giuntura; Sì che lo se' prigion, volse o non volse; Quantunque il cavalier senza paura Non si rendette mai fra la tempesta Di mille colpi, sin ch'ebbe elmo in testa.

# LXIV.

Perduto l'elmo, non se' più contrasto,
Ma disse: io mi vi rendo; e lasciò il brando,
Moko più del destrier che vede a guasto,
Che del maggior suo danno sospirando;
La presa di quest' uomo venne il basto,
Com' io vi dirò appresso, rassettando;
Sul qual sur poi le gravi some poste,
Ch' a Desiderio si rupper le coste.

# LXV.

Lasciato a Villafranca avea la fida, Casta bella e gentil diletta moglie; Quando di quella schiera fi fe' guida, Seguendo più l'altrui, che le sue voglie. Or restando prigion, n' andar' le grida Là dove più poteano arrecar doglie; A la moglie n'andar casta e fedele, Che mandò al cielo i pianti e le querele.

# T.XVI.

Sparso la fama avea, com'è sua usanza Di sempre aggrandir cosa che rapporte, Che Otton preso e ferito era, non sanza Grandissimo periglio de la morte. Perciò il figliuol del re, ch' avea la stanza Vicino a lei con parte di sua corte, Andò per visitarla, e trar di pianto, Se valesse il conforto però tanto. LXVII.

Penticon (che quel nome avea il figliuolo Del re de Longobardi ) poi che venne A veder la beltà che prima solo Conoscendo per fama minor tenne: Com'augel ch'entra ne le panie a volo, Nè può dal visco poi ritrar le penne, Si ritrovò nel cieco laccio preso, Che nel viso di lei stava ognor teso.

T

#### LXVIII.

E dove era venuto a dar conforto. Non si partì, che più bisogno n'ebbe. Dal cammin dritto immantinente al torto Voltò il disso che smisurato crebbe. Or, non che preso, ma che fosse morto Otton suo amico intendere vorrebbe. L'uom che pur dianzi con ragione amava, Contra ragione or mortalmente odiava.

Nè può d'un mutamento così iniquo. Render la causa, e far scusa migliore, Che attribuirlo a l'ordine che obliquo Da tutti gli umani ordini usa Amore: Di cui per legge e per costume antiquo Gli effetti son d'ogni altro esempio fuore. Non potea Penticone al disio folle Far resistenza; o se potea, non volle;

# I.XX.

E lasciandosi tutto in preda a quello Senza altra scusa, o senza altro rispetto, Cominciò a frequentar tanto il castello, Ch' a tutto il mondo dar potea sospetto: Indi fatto più audace, col più bello Modo che seppe, a palesarle il petto, A pregar, a promettere, a venire A' mezzi, onde aver speri il suo desire.

## LXXI.

La bella donna, che non men pudica
Era, che bella, e non men saggia e accorta,
Prima che farsi oltre il dovere amica
Di sì importuno amante, esser vuol morta.
Ma quegli, avvegna ch'essa sempre dica
Di non voler, però non fi sconforta;
Ed è disposto di far altre prove,
Quando il pregar e proferir non giove.

#### LXXII.

Ella conosce ben di non potere
Mantener lungamente la contesa:
E stando quivi, se non vuol cadere,
Non può se non da morte esser disesa.
Ma questa suol fra l'aspre orride e siere
Condizion' per ultima esser presa.
Quindi prima fuggir, e perder prima
Ciò ch'altro ha il mondo, che l'onor, fa stima.

## LXXIII.

Ma dove può ella andar? che ogni cittade Che tra il mar l'Alpi e l'Apennino siede, Del padre de l'amante è in potestade, Nè sicuro per lei luogo ci vede? Passar l'Alpi non può; ch'ivi le strade Chiude la gente chi a caval chi a piede. Non ha il destrier che se'a le muse il sonte, Nè il carro in che Medea suggi Creonte.

T :

# LXXIV.

Di questo se' tra se lungo discorso, Nè mai seppe pigliar util configlio.

Ad un suo vecchio al fin ebbe ricorso, Che amava Otton come fignore e figlio. Costui s'immaginò tosto il soccorso Di trar l'affitta donna di periglio: E le propose per secreti calli Salva ridurla a le città dei Galli.

# LXXV.

Stato era cacciator tutta sua vita,
Ma molto più quand' eran gli anni in fiore;
Ed avea per quei monti ogni via trita,
Di qua errando e di là, dentro e di fuore.
Pur che non fusse nel partir sentita,
La condurrebbe salva al suo signore.
Solo si teme che la prima mossa
Occulta a Penticon esser non possa;
LXXVI.

Che non che un dì, ma poche ore interpone, Che non sta seco, e v'ha sempre messaggio. Mentre va d'una in altra opinione Come abbia a provveder il vecchio saggio, Vede che lei salvare, e con ragione Otton può vendicar di tanto oltraggio, Portar facendo al folle amante pena Di quel desir ch'a tanto obbrobio il mena.

# LXXVII.

Esorta lei ch'anco due di costante
Stia, fin che di là torni ove andar vuole;
E come saggia, intanto al sciocco amante
Prometta largamente, e dia parole.
Fatto il pensier, si parte in uno istante
Per una via ch'in uso esser non suole,
Con lunghi avvolgimenti, ma assai destra,
Quanto creder si può d'una via alpestra.

# LXXVIII.

Tosto arrivò dove occupava il monte
La gente del figliuol del re Pipino,
E domandò voler parlar col Conte;
Ma la guardia il condusse a Baldovino,
Che del campo tenea la prima fronte.
Costui d' Orlando frate era uterino:
Vo'dir ch'ambi eran nati d'una madre,
Ma l'un Milon, l'altro avez Gano padre.

# LXXIX.

Il Maganzese, poichè di costui Attentamente ebbe il parlar inteso Di liberar il signor suo, e per lui Dargli il sigliuol del re nemico preso; Non lasciò che parlasse al Conte, in cui Di virtù vera era un disso al acceso, Che di ciò non saria stato contento, Ch' aver gli parria odor di tradimento:

# LXXX.

E dubitava non facesse Orlando Quel che Fabrizio e che Camil già sero: Che l'uno a Pirro, e l'altro, gia assediando Falisci, in mano i traditor lor diero. Finse voler la notte occupar (quando La strada avea imparata) un poggio altiero, Che si vedea a l'incontro oltre la valle, E i nemici assalir dietro a le spalle.

# LXXXI.

Con volontà d'Orlando in su la sera Baldovin se ne va con buona scorta De'cavalieri armati a la leggiera;
E un fante ognun di lor dietro fi porta.
La luna in mezzo il ciel, che ritonda era, Vien lor mostrando ogni via dritta e torta. Appresso a terza si trovar dal loco, Dove s'anno a condur, lontani poco.

# LXXXII.

Si fermar quivi, e ricrearo alquanto Se, ed i cavalli in una occulta piaggia; Che seco vettoyaglia aveano quanto Bastar potea per quella via selvaggia. Il vecchio corre a la sua donna intanto, E le divisa ciò ch' ordinato aggia. A Villastranca Penticon rimena Il suo desio, che 'l giorno apunta appena.

#### LXXXIII.

La donna, che dal di che le fu tolto Il suo marito, andò sempre negletta; Questo, che spera di vederlo sciolto, E far d'ogni sua ingiuria alta vendetta, Ritrova i panni allegri; e il crine e'l volto, Quanto più sa, per più piacer rassetta; E se' quel dì, quel che non se' più innante, Grata accoglienza al poco cauto amante:

# LXXXIV.

E con onesta forza la mattina,
E dolci prieghi a mangiar seco il tenne.
Il vecchio intanto a Baldovin cammina,
Ch'al venir ratto aver parve le penne.
Piglia tosto ogni uscita; indi declina
Ove il di fi facea lieto e solenne;
E quivi, senza poter far difese,
E Penticone e de' suoi molti prese.

# LXXXV.

Lasciato avea chi subito al fratello
La vera causa del suo andar narrassi;
Ch' avea per prender Penticon, non quello
Monte occupar, volti la sera i passi;
Sì che per l'orme sue verso il castello
Pregava che col resto il seguitassi.
Benchè non piacque al Conte che taciuto
Questo gli avesse; pur non negò ajuto;

# LXXXVI.

E con tutti gli altri ordini si mosse, Senza che tromba o che tambur s'udisse: E perchè inteso il suo partir non sosse, Lasciò chi 'l soco infino al di nutrisse. La presa del figliuol, non che percosse, Ma al vecchio padre in modo il cor trassse; Che si levò de l'Alpi, e mezza rotta Salvò a Chivasco ed a Vercei la frotta.

# LXXXVII.

Nè a Vercei nè a Chivasco il paladino Di voler dar l'assalto ebbe il disegno; Anzi i passi volgea dritto al Ticino A la città che capo era del regno.

Desiderio per chiudergli il cammino Lo va a trovar, ma non gli sa ritegno; Ed è sì inserior nel gran constitto, Che ne riman perpetuamente assitto.

# LXXXVIII.

Quivi cader' de' Longobardi tanti, E tanta su quivi la strage loro; Che'l loco de la pugna gli abitanti Mortara dappoi sempre nominoro. Ma prima che seguir questo più innansi, Ritornar voglio a gli altri gigli d'oro, Che Carlo ai capitani raccomanda, Ch'a le sue giuste imprese aktrove manda.

#### LXXXIX.

Con diecimila fanti, e settecento Lance, e duomila arcieri andò Rinaldo Verso Guascogna, per far mal contento Di sua perfidia l'Aquitan ribaldo. Bradamante e Ruggier che 'l reggimento Avea del lito esposto al fiato caldo, Ebbon di fanti non so quante milia, E legni armati a guardia di Marsilia.

XC.

Come chi guardi il mar, così si pone
Chi a cavallo chi a piè, che guardi il lito.
Olivier guardò Fiandra, Salamone
Bretagna, Piccardia Sansone ardito:
Dico per terra; ch' altra provvisione,
Altro esercito al mar su statuito.
Con grossa armata cura ebbe Riccardo
Da la soce del Reno al mar piccardo.
XCI.

E dal Piccardo in capo di Bretagna, Avendo uomini e legni in abbondanza, Uscì Carlo col resto a la campagna, E venne al Reno, e lo passò a Costanza; Ed arrivò sì presto ne la Magna, Che la fama al venir poco l'avanza: Passò il Danubio, e si trovò in Baviera, Che mosso Tassillone anco non s'era.

#### XCII.

Taffillon de' Boemi e de' Saffoni
Esercito aspettando e d' Ungheria,
A le squadre di Francia e legioni
Tempo di prevenirli dato avia.
Carlo fermò ad Augusta i gonfaloni,
E mandò a l'inimico ambasceria,
A saper se volesse esperienza
Far di sua forza, o pur di sua clemenza.
XCIII.

Tassillon impaurito de la presta
Giunta di Carlo ch'improvviso il colse,
Con tutto il Stato se gli diè in podesta,
E Carlo umanamente lo raccolse;
Ma che rendesse a la prima richiesta
Il tolto a Namo ed a'consorti volse;
E che lor d'ogni danno ed interesse
Ch'avean per questo avuto, soddissesse;
XCIV.

E settecento lance per un anno, E diecimila fanti gli pagasse; La qual gente volea ch'allora a danno Di Desiderio in Lombardia calasse. Con gli statichi i Franchi se ne vanno; E prima che'l passaggio altri vietasse, (Che de' Boemi prossimi avean dubio) Tornar' ne l'altra ripa del Danubio:

#### XCV.

E verso Praga in tanta fretta andaro, (Di nostra fede a quella età nemica; Benchè nè ancora a questa nostra ho chiaro, Che le sia tutta la contrada amica) Ch' a prima giunta i varchi le occuparo, Cacciato e rotto con poca fatica Re Cardorano, che mezzo in fracasso. Quivi era accorso a diviettre il passo.

## XCVI.

I Franceschi cacciar' fin su le porte Di Praga li Boemi in fuga e in rotta. Quella città di fosse e mura forte Salvò col suo fignor la maggior frotta. Le diè Carlo l'assalto; ma la sorte Al suo disegno mal rispose allotta; Ch' a gran colpi di lance il popol fiero Fe' ritornar la gente de lo impero:

# XCVII.

Che mentre era difeso ed assalito
Da un lato il muro, il forte Cardorano
(Di cui se si volesse un uom più ardito,
Si cercheria forse pel mondo in vano)
Fuor d'una porta era da un altro uscito,
Ed avea fatto un bel menar di mano;
E dentro con prigioni e preda molta,
Sua gente seco salva avea raccolta:

# **XCVIIL**

E se' che Carlo andò più ritenuto,
Ed ebbe miglior guardia a le sue genti,
Avendo lor d' un sito proveduto
Da porvi più sicuri alloggiamenti,
Dove il siume di Molda è ricevuto
Da l'acque d' Albi a l' Ocean correnti.
La barbara cittade in loco siede,
Che quinci un siume, e quindi l'altro vede.
XCIX.

Tra le due ripe a la città distanti
Un tirar d'arco s'erano alloggiati,
Sì che s'avean la città messa innanti,
Che gli altri fiumi avean dietro e dai lati.
Carlo, perchè dai luoghi circostanti
Non abbian vettovaglia gli assediati,
E perchè il campo suo stia più sicuro,
Tra un siume e l'altro in lungo tirò un muro,

Ch' era di fuor di travi e di testura Di grossi legni, e dentro pien di terra. E perchè non uscisser de le mura Dal canto ove la doppia acqua li serra; Su le ripe di suor ebbe gran cura Di por ne le bastie genti da guerra, Che con velette e ascolte a nessan' ora Lasciassino uomo entrare, o venir suora.

## CI.

Quindi una lega appresso era un'antica Selva di tassi e di fronzuti cerri, Che mai sentito colpo d'inimica Secure non avea, nè d'altri ferri. Quella mai non potesti fare aprica, Nè quando n'apri il dì, nè quando il serri, Nè al solstizio, nè al tropico nè mai, Febo, vi penetrar' tuoi chiari rai.

Nè mai Diana, nè mai ninfa alcuna, Nè Pane mai, nè satir nè sileno Si venne a ricrear a l'ombra bruna Di questo bosco di spavento pieno; Ma scellerati spirti, ed importuna Religion quivi dominio avieno, Dove di sangue umano a Dei non noti Si facean' empj sacrificj e voti.

Quivi era fama che Medea fuggendo Dopo tanti inimici al fin Teseo. Che fu con modo a ricontarlo orrendo Quasi ucciso per lei dal padre Egeo; Nè più per tutto il mondo loco avendo Ove tornar, se non odioso e reo: In quelle allora inabitate parti Venne, e portò le sue malefiche arti.

#### CIV.

So ch' alcun scrive, che la via non prese, Quando fuggì dal suo figliastro audace, Verso Boemia: ma andò nel paese Che tra i Caspi e l'Oronte e Ircania giace; E che'l nome di Media da lei scese: Il che a negar non sarò pertinace; Ma dirò ben ch' anco in Boemia venne O dopo o allora, e fignoria vi tenne:

E fece in mezzo a questa selva oscura, Dove il sito le parve esser più ameno, La stanza sua di così grosse mura, Che non verran per molti secol' meno. E per potervi star meglio sicura, Di spirti intorno ogni arbor avea pieno, Che rispingean con morti e con percosse Chi d'ir ne' suoi segreti ardito fosse:

E perchè per virtù d'erbe e d'incanti De le Fate una, ed immortal fatt'era, Tanto aspettò, che trionfar di quanti Nemici avea vide al fin morte fiera. Indi a grand'agio ripensando a tanti A' quai fatt'avea notte innanzi sera, A l'ingiurie sofferte, affanni e lutto, Vid'esser stato Amor cagion di tutto.

#### CVII.

E fatta omai per lunga età più saggia; Ghe van di par l'esperienze, e gli anni; Pensa per l'avvenir, come non caggia Più ne gli error ch'avea passati, e danni: E vede, quando Amor poter non v'aggia, Ch' in lei nè ancor avran poter gli assani: E studia e pensa e sa novi consigli, Come di quel crudel sugga gli artigli.

Ma perchè essendo de la stirpe antica Che già la irata Vener maledisse, Vide che non potea viver pudica, Ed era forza che'l destin seguisse; Pensò come d'amor ogni fatica, Ogni amarezza, ogni dolor fuggisse; Come gaudj e piacer', quanti vi sono, Prender potesse, e quanto v'è di buono.

Cagion de la sua pena l'era avviso Che fosse, com' avea visto l'effetto, Il tener l'occhio tuttavia pur fiso, E l'animo ostinato in un oggetto: Ma quando avesse l'amor suo diviso Fra molti e molti, arderia manco il petto. Se l'un fosse per trarla in pena e in noja, Cento sarian per ritornarla in gioja.

Orl. furioso. T. V. V

CX.

Di quel paese poi fatta regina,
Che venne a lungo andar pleno e frequente,
Perchè ammirando ognun l'alta dottrina,
Le facea omaggio volontariamente;
Nova religione e disciplina
Institui da ogni alera differente;
Che senza nominar marito o moglie,
Tutri empiano sozzopra le lor voglie:
CXI.

E de li dieci giorni aveva usanza
Di ragunarii il popolo li sei,
Femmine e maschi tutti in una stanza,
Confusamente i nobili e i plebei.
In questa domandavan perdonanza
D' ogni gaudio intermello a li lor Dei;
Ch' era a guisa d'un tempio fabbricata
Di varj marmi, e di molt'oro ornata.

CXII.

Finita l'orazion facean due stuoli,
Da un lato l'un, da l'altro l'altro sesso;
Indi levati i lumi, a corsi e a voli
Venian al nesandissimo complesso;
E meschiarsi le madri coi figliuoli,
Con le sorelle i frati accadea spesso.
E quella usanza ch'ebbe inizio allora,
Tra li Boemi par che duri ancora.

#### CXIII.

Deh perchè quando, o figlia del re Oeta, O d'Atene o di Media tu fuggisti, Deh perchè a far d'Italia nostra lieta Con sì gioconda usanza non venisti? Ogni mente per te saria quieta, Senza cordoglio, senza penser' tristi; E quella gelosia che sì tormenta I nostri cor', saria cacciata e spenta.

CXIV.

On come, donne, miglior parte avreste D' un dolce almo piacer, che non avere! Dove voi digiunate, e senza seste Fate vigilie in molta same e sete; Tal satolle, e sì satte prendereste, Che grasse vi vedrei più che non siete. Ma bene io stolto a porre in voi desire Da sarvi, per gir là, da noi suggire.

CXV.

Visse più d'una età leggiadra e bella Regina di quei popoli Medea:
Ch'ad ogni suo piacer si rinnovella,
E da se caccia ogni vecchiezza rea:
E questo per virtù d'un bagno ch'ella
Per incanto nel bosco fatto avea;
Al qual perchè nessun altro s'accosti,
Avea mille demonj a guardia posti.

V 2

#### CXVI.

Questa Fata del popolo boemme
Ebbe per tanti secoli governo,
Che il tempo non potria segnar con l'emme,
E quasi credea ognun che sosse eterno.
Ma poi che a partorir in Bettelemme
Maria venne il Figliuol del re superno,
Quivi regnar più non pote o non volse,
E di vista de gli uomini si tolse;

## CXVII.

E ne l'antica selva fra la torma
De li demonj suoi tornò a celarsi,
Dove ogni ottavo di sua bella forma
In bruttissima serpe avea a mutarsi.
Per questa opinion vestigio ed orma
Di piede uman nessun potea trovarsi
Innanzi a questo di di ch'io vi parlo,
Che l'aurea siamma alzò in Boemia Carlo.

# CXVIII.

L'imperator comanda che dal piede Taglin le piante a lor bisogno ed uso. L'esercito non osa; perchè crede, Da lunga fama e vano error deluso, Che chi ferro alza contra il bosco, fiede Se stesso, e muore, e ne l'inferno giuso Visibilmente in carne e in ossa è tratto, O resta cieco o spiritato o attratto.

#### CXIX.

Carlo fatta cantare una solenne
Messa da l'arcivescovo Turpino,
Entra nel bosco, ed alza una bipenne,
E ne percuote un olmo più vicino.
L'arbor che tanta forza non sostenne;
Che Carlo un colpo se'da paladino;
Cadde in due tronchi come su percosso,
E sette palmi era d'intorno grosso.

#### CXX.

Chi si ricorda il di di san Giovanni, Che sotto Ercole o Borso era si allegro; Che poi veduto non abbiam molt'anni, Come nè ancora altro piacere integro, Di poi che cominciar'gli assidui assanni, Dei quali è in tutta Italia ogni core egro: Parlo del di che si facea contesa Di saettar dinanzi a la sua chiesa.

## CXXI.

Quel di innanzi a la chiesa del Batista Si ponean tutti i sagittari in schiera; Nè colpo uscia, sin ch' al bersaglio vista La saetta del principe non era: Poi con la nobiltà la plebe mista L' aria di freccie a gara facea nera. Così ferito ch' ebbe il bosco Carlo, Fu presto tutto il campo a seguitarlo.

#### CXXII.

Sotto il continuo suon di mille accette Trema la terra, e par che'l ciel rimbombi a Or quella pianta or quelta in terra mette Il capo, e rompe a l'altre braccia e lombi. Fuggon da' nidi lor gusti e civette, Che vi son più che tortore o colombi; E con le code fra le gambe i lupi Lascian l'antiche insidie e i lochi cupi.

# CXXIII.

Per la molta bontà ch' era in effetto, E vera in Carlo, non mendace e finta, Fu sì la forza al diavol maladetto
Da l'ajuto di Dio quivi rispinta:
Ch'a lui non nocque, nè per suo rispetto.
A chi s'avea per lui la spada cinta:
Sì che mal grado de l'inferno tutto
A li demonj il nido era distrutto.

# CXXIV.

Un fremito qual suol da l'irate onde Del tempestoso mar venir a' lidi, Cotal si udi fra le turbate fronde, Mischio di pianti e spaventosi gridi. Indi un vento per l'aria si dissonde, Che ben appar che Belzebù lo guidi; Ma nè per questo avvien ch'al saldo e ferma Volar di Carlo abbia la selva schermo.

## CXXV.

Cade l'eccelso pin, cade il fustebre
Cipresso, cade il venenoso sasso,
Cade l'olmo atto a riparar che l'ebre
Viti non giaccian sempre a capo basso.
Cadono, e fan cadendo le latebre
Cadere a gli occhi, ed a le gambe il passo.
Piangon sopra le mura i Pagan' stoltì,
Vedendo a li lor Dei li seggi tolti.
CXXVI.

Alcun denero ne gode, che n' aspetta
Di veder sopra Carlo e tutti à Franchi
Scender dal ciel così dura ventietta,
Ch' a seppellirli il popolo fi stanchi.
Com'è troncato un arbore, fi getta
Nel fiume ch' a la selva bagna i fianchi:
E quello ubbidiente ai corni sopra
Lo porta al loco, ov'è poi messo in opra.
CXXVII.

In questo rempo avea l'iniquo Gano, Per dare a Carlo in ogni parte briga, Composto il re d'Arabia e il soriano Col calise d'Egitto in una liga; E dopo il colpo per celar la mano, In guisa d'uom che conscienza instiga, Per voto, a cui già s'obbligasse innanti, Era andato al Sepolero ai luoghi santi.

V 4

#### CXXVIII.

Quivi da Sansonetto ricevuto,
Che da Carlo in governo avea la Terra,
Era stato alcun giorno, e poi venuto
Verso Costantinopoli per terra;
Dove certa notizia avendo avuto
Di Carlo, che in Boemia facea guerra,
S' era voltato per la dritta via
Di Servia e di Belgrado in Ungheria.
CXXIX.

Ritrovò, essendo gia Filippo morto, Aver il regno un figlio d'Ottacchiero, Che come l'avol dritto, così ei torto Ebbe l'animo sempre da l'impero. Gano gli venne in tempo a dar conforto, Ch'era pel re di Francia in gran pensiero; Del qual nemico discoperto s'era Per la casa del duca di Baviera:

## CXXX.

E molto si dolea di Tassillone, Ch' avesse senza lui fatta la pace, Di che'l Boemme e l'Ungaro e il Sassone Restava in preda a la francesca face. Avea d'ajutar Praga intenzione; Ma de lo assunto si vedea incapace. Impossibil gli par che in così breve Tempo far possa quel ch' in ciò far deve.

#### CXXXI.

Ma se l'assedio si potea produrre, Se potea andar in lungo ancora un mese, Tanta gente era certo di condurre, Oltre il soccorso che daria il paese, Che i gigli d'or ne le bandiere azzurre Quivi restar faria con l'altro arnese: Ma s'ora andasse, non farebbe effetto, Se non d'attizzar Carlo a più dispetto.

## CXXXIL

Gano promise che farebbe ogni opra, Che Praga ancor un mese si terrebbe: E poi che molto an ragionato sopra Quanto far ciascun d'essi in questo debbe; Parte Gano da Buda, e tra via adopra L'ingegno che molt'atto a tradir ebbe. Va da Strigonia in Austria, indi si tiene A destra mano, ed in Boemia viene.

## CXXXIII.

Il pellegrino di Gerusalemme Con quanti avea condotti a suoi servigi Umilmente senz' oro e senza gemme, Ma di panni vestiti grossi e bigi, Nel campo tolto al popolo boemme Baciò la mano al buon re di Parigi, Ch' avendolo raccolto ne le braccia, Di qua e di la gli ribaciò la faccia.

#### CXXXIV.

Era inclinato di natura molto A Gano Carlo, e ne facea gran stima, E poche cose fatte avria, che tolto Il suo configlio non avesse prima: Com' ogni signor quasi in questo è stoito. Che lascia il buon, ed il peggior sublima: Nè se non fuor del Stato, o dato in preda De gl'inimici, par che'l suo error veda.

CXXXV.

Per non saper dal finto il vero amico Scernere, in tal error misero incorre. Di questo vi potrei, ch' ora vi dico, Più d'un esempio innanzi a gli occhi porre; E senza ritornar al tempo antico N' avrei più d' uno a nostra età da torre: Ma se più verso a questo Canto giungo, Temo vi offenda il suo troppo esser lungo.

Fine det Canto secondo.



Sopra un debol ronzin l'iniquo Gano Traca legato a discoperta faccia.

Fro: adg. C. 3.

# CANTO TERZO.

D'Ogni desir che tolga nostra mente
Dal dritto corso, ed a traverso mande,
Non credo che si trovi il più possente,
Nè il più comun di quel de l'esser grande.
Brama ognun d'esser primo, e molta gente
Aver dietro e da lato a cui comande;
Nè mai gli par che tanto gli altri avanzi,
Che non disegni ancor salir più innanzi.

II.

Se questa voglia in buona mente cade, (Ch'in buona mente ha forza anco il desire) L'uom studia che virtù gli apra le strade, Che sia guida e compagna al suo salire; Ma se cade in ria mente (che son rade, Che dir buone possiam senza mentire) Indi aspettar calunnie insidie e morte Ed ogni mal si può di peggior sorte.

III.

Gano non gli bastando che maggiore Non avea alcuno in corte, eccetto Carlo; Era tanto insolente, che minore Lui vorria ancora, e avea desso di farlo: Ed or che soprannatural favore Si sentia da colei che potea darlo: Oltra il desir, avea speme e disegno Fra pochi giorni d'ocupargli il regno:

E pur che fusse il suo desir successo,
Non saria dal fellon senza rispetto
( Che tra li primi suoi baroni messo
Carlo l' avea di luogo infimo e abietto)
Stato ferro nè tosco pretermesso,
Nè scellerato alcun fatto nè detto;
E mille al giorno, non che un tradimento,
Ordito avria per conseguir suo intento.

## V.

Carlo tutto il successo de la guerra Narrò sensa sospetto al Maganzese, E gli mostrò ch' avria in poter la Terra Prima ch'a mezzo ancor fosse quel mese. Questo nel petto il traditor non serra, Ma tosto a Cardoran lo sa palese: E per un suo gli manda a dar consiglio, Come possa schissar tanto periglio.

#### VI.

Da quella volpe il re boemme instrutto Mandò un araldo in campo l'altro giorno, Che così disse a Carlo, essendo tutto Corso ad udir il popolo d'intorno: Il mio signor da la tua fama indutto, O imperator d'ogni virtute adorno, Per crudeltà non pensa nè avarizia, Ch' abbi raccolto qui tanta milizia;

#### VII.

Nè che tu metta il fin di tua vittoria In avergli la vita e il Stato tolto; Ma solo in aver vinto; che tal gloria Più che sua morte o che I suo aver val molto; Acciò che il nome tuo ne la memoria Del mondo viva, e mai non fia sepolto: Che contra ogni ragion saresti degno, Come tu sei, se sessi altro disegno.

## VIII.

Ma tu non guardi forse che l'effetto Tutto contrario appar a quel che brami. Tu brami d'esser glorioso detto, E con l'essetto tuttavia t'infami. Che tu sia entrato nel nostro distretto Con centomila armati, gloria chiami: Ma quanto ella sia grande estimar dei, Che noi siamo a fatica un contra sei.

## IX.

Milziade e Temistocle converse
A parlar in suo onor tutte le genti,
Perchè con pochi armati, questi Xerse,
Quel vinse Dario, in terra e in mar pollenti.
Vincer pochi con molti, mai tenerse
Non sentisti fra l'opere eccellenti.
S'in te è valor, pon giù il vantaggio, e poi
Vieni a la prova, e vincine, se puoi.

Da sol a sol la pugna t'offerisce,
Da dieci a dieci, o vuoi da cento a cento,
Il mio figuor, e accresce e minuisce,
Secondo che accettar tu sei contento:
Con patro, che se Dio lui favorisce
Sì, che tu resti o vinto o preso o spento,
Che tu gli abbi a rifar e danni e spese,
E tornar col tuo campo in tuo paese;

#### XI.

Nè chi la Francia, e chi l'impero regge, Fino a cento anni lo guerreggi mai. Ma se tu vinci lui, terrà ogni legge Ch'imporre a senno tuo tu gli vorrai. Il buon paftor pon l'anima pel gregge. Essendo tu quel re di che fama hai, La tua persona o di pochi altri arrisca, Acciò così gran popol non perisca.

Così disse l'araldo; nè risposta L'Imperator gli diede allora alcuna: Ma da la moltitudine si scosta, E i configlieri suoi seco raguna; Che lor sentenze sopra la proposta De l'araldo udir vuol ad una ad una. Il primo fu Turpin, che configliaffe Che l'invito del Barbaro accettasse.

XIII.

Non già da sol a sol, ma in compagnia Di quattro o sei de' suoi guerrier' più forti, De quali egli esser uno si offeria: Così Namo ed Uggier par che conforti; E che fra dieci di la pugna sia, O quanto può, che'l termine più scorti; Perchè successo che lor sia ben questo, Possano volger poi l'animo al resto.

#### XIV.

Era in que' cavalier' tanta arroganza
Pei fortunati antichi lor successi,
Che tutti in quella impresa con baldanza
Di restar vincitor si sarian messi.
Poi disse il suo parer quel di Maganza,
Che la pugna accettar pur si dovessi,
Ma non però venir a farla innante
Che Rinaldo ci sosse, o quel d'Anglante;
XV.

Che ci fosse Olivier con ambi i figli, Ruggier, ed alcun altro de' famosi: Che quando senza questi ella si pigli, Foran di Carlo i casi perigliosi.
Tenete voi sì privi di consigli Gl' inimici, dicea, che fosser osi Di domandare a par a par battaglia, Se non an gente ch' al contrasto vaglia?

Se non c'intervenisse la corona
Di Francia, non avrei tanti riguardi:
Benchè, nè senza ancor, di scelta buona
Si de'mancar in torre i più gagliardi.
Ma dovendo venirci il re in persona:
Come abbastanza potremo esser tardi
A dargli con consiglio ben maturo
Compagnia con la qual sia più sicuro?

### XVII.

Io non vi contraddico che valenti
Cavalier' qui non fian, come coloro
Che nominati v' ho per eccellenti;
Ma non sappiam così le prove loro.
Questo luogo non è da esperimenti
Di chi sia al paragon di rame o d'oro:
Vogliam di quei che cento volte esperti
De la virtute lor n'an fatti cetti.

#### XVIII.

E seguitò mostrando con ragioni
Di più efficacia ch' io non so ridire,
Che non doveano senza i duo campioni,
Lumi di Francia, a tal prova ventire.
E la sua vinse l'altre opinioni,
Che la pugna si avesse a disferire,
Fin che venisse a così gran bisogna
L'uno d'Italia, e l'altro di Guascogna.
XIX.

Queste parole ed altre dicea Gano,
Per carità non già del suo signore,
Ma di vietar che non gli andasse in mano
Quella città, studiava il traditore;
E tanto prolungar, che Cardorano
L'ajuto avesse che attendea di suore.
In somma il suo parer parve persetto,
E su per lo miglior di tutti eletto.

Orl. furiofo. T. V. X

#### XX.

Che diece guerrier' fossero, si prese Conclusion, pur come Gano volse; E da' dieci di maggio al sin del mese Di giugno un lungo termine si tolse. In questo mezzo si levar' le ossere; E quello assedio tanto si disciolse, Che Praga potea aver di molte cose Che sossino a la vita bisognose.

#### XXI.

Nuove intanto venian de l'apparecchio Che l'Ungaro facea d'armata grossa:
Ma sempre Gano a Carlo era a l'orecchio, Che dicea: non temer che faccia mossa.
Io lessi già in un libro molto vecchio.
Nè l'autor par che sovvenir mi possa, Ch'Alcina a Gano un'erba al partir diede, Che chi ne mangia, fa ch'ognun gli crede.

XXII.

Quella mostrò nel monte Sina Dio A Moisè suo, sì che con essa poi Il popol duro sece umile e pio, E ubbidiente a li precetti suoi... Poi la mostrò il demonio a Macon rio A perdizion de gli Afri e de gli Eoi. La tenea in bocca predicando, e valse Ritrar chi udiva a le sue leggi false.

#### XXIIL

Gano avendo già in ordine l'orsojo, Di sì gran tela apparecchiò la trama; \* E quel demon che d'uno in altro cojo Si sa mutar, a se da l'anel chiama. Vertunno, disse, di desir mi mojo Di fornir quel che da me Alcina brama; E pensando la via, veggio esser forza Che d'alcun, ch'io dirò, tu pigli scorza.

#### XXIV.

E le parole seguitò, mostrando Che tramutar s' avea prima, in Terigi, Terigi, che scudiero era d'Orlando. Venuto da fanciullo a'suoi servigi; E dopo in altre facce; e seminando Dovea gir sempre scandali e litigi. Presa che di Terigi ebbe la forma, Di quanto avesse a far tolse la norma,

# XXV.

Di sua mano la lettera si scrisse -Credenzial, come dettogli Gano: Che con stupor vedendole, poi disse Orlando e Carlo, ch'eran di sua mano. Postovi il sigil sopra, dipartisse Vertunno, e col fignor di Mont' Albano, Ch' era a campo a Morlante, ritrovolle Prima che giunto al fin quel giorno fosse.

X

#### XXVI.

Presso a Morlante avea Rinaldo, e sotto Il vicin monte avuto aspra battaglia; Ed in essa lo esercito avea rotto De li nemici, e morto e messo a taglia. Unuldo ne la Terra era ridotto, E Rinaldo gli avea fatto serraglia, Pien di speranza in uno assatto o dui D'aver in suo poter la Terra e lui.

## · XXVII.

Veduto il viso, ed il parlar udito, Che di Terigi avean chiara sembianza, Rinaldo fa carezze in infinito Al messaggier del conte di Maganza. Che fia d'Orlando, e quel ch' avea sentito Per fama, gli domanda con istanza, Come abbia a piè de l'Alpi, ed indi appressa-Vercelli in fuga il Longobardo messo.

## XXVIII.

Come presente a le battaglie stato
Fosse il demonio, gli facea risposta;
E la lettera intanto che portato
Di credenza gli avea, gli ebbe in man posta.
Quel l'apre e legge; e lui per man pigliato.
Da chi lo possa udir seco discosta.
Vertunno, prima ch'altro incominciasse.
Di petto un'altra lettera si trasse;

#### XXIX.

Poi disse: il cugin vostro mi commise Ch' io vi facessi legger questa appresso. Rinaldo mira le note precise, Che gli pajon di man di Carlo istesso, Il qual Orlando di Boemia avvise D'esser pentito senza fin, che messo Gosì potente esercito abbia in mano De l'audace signor di Mont'Albano;

Però che vinto Unuldo (come crede Che vincor debba) e toltogli Guascogna, Egli d'Unuldo esser vorrà l'erede; Che crescer stato a Mont' Albano agogna; E la sospizion ch'ha de la fede Di Rinaldo corrotta, non si sogna. In somma par che sia disposto Carlo Per sorza o per amor quindi levarlo.

Ma che prima tentar vuol per amore; Finger ch' al maggior uopo lo domande Per un dei dieci, il cui certo valore Abbatta a Cardoran l'orgoglio grande; E vuol per questo che dia un successore A l'esercito ch' ha da quelle bande; E che disegna mai più non gli porre Governo in man, se gli può questo torre.

X 3

#### XXXII.

Vuol ch'Orlando gli scriva, ch'esso ancora
Sarà in questa battaglia un de gli eletti;
E gl' insti che, rimossa ogni dimora,
Veduto il successor venire, affretti.
Rinaldo mentre legge, s' incolora
Per ira in viso, e par che soco getti:
Morde le labbia or l' uno or l' altro: or geme,
E più che'l mar, quand' ha tempesta, freme.
XXXIII.

Letta la carta il spirto gli soggiunge,
Pur da parte d'Orlando: abbiate cura,
Che se a la discoperta un di vi giunge,
Vi farà Carlo peggio che paura;
Però che tuttavia Gano lo punge,
Che la corte di voi faccia ficura;
La qual, ficcome dice egli, ogni volta
Che voglia ve ne vien, sozzopra è volta.
XXXIV.

Al cugin vostro acerbamente duole Che'l re tenga con voi questa maniera; Che cerchi a instanza di chi mal vi vuole, Far parer vostra fe men che sincera; E che più creda a le false parole D'un traditor, ch'a tanta prova vera Che si vede di voi. Ma da gl'ingrati Son le più votre questi modi usati;

## XXXV.

Che quando l'avarizia gli ritiene Di render premio a chi di premio è degno, Studian far venir causa, e se non viene, La fingon, per la quale abbiano sdegno; E di esilio, di morte o d'altre pene In luogo di mercè fanno disegno, Per far parer ch'un vostro error seguito, Quel ben che far volcano abbia impedito.

XXXVI.

Orlando, perchè v'ama, e perchè aspetta Il medesmo di se fra pochi giorni, Che '1 re in prigion, Gano instigando, il metta, O gli dia bando o gli faccia altri scorni; (Che come contra voi, così lo alletta Contra ello ancor ) senza far più soggiorni Per me vi esorta a prender quel partito Ch'egli ha di tor per se già statuito:

XXXVII.

Che di quel mal che senza causa teme, Facciate morir Carlo come merta. Prendete accordo con Unuido, e insieme Con lui venite a fargli guerra aperta. Vegga, se Gano, se'l suo iniquo seme Contra il valor e la possanza certa Di Chiaramonte, e l'una e l'altra lancia Tanto onorata può difender Francia-

X 4

## XXXVIII.

E seguitò dicendogli che Orlando Prima favor occulto gli darebbe, Poscia in ajuto a la scoperta, quando Fosse il tempo, in persona gli verrebbe. Rinaldo avea grand'ira: ed attizzando Il fraudolente spirto sì l'accrebbe, Ch' allora allora pensò armar le schiere, E levar contra Carlo le bandiere;

## XXXIX.

Poi differi fin che arrivasse il messo, Ch' a la pugna Boemica il chiamasse, E che sentisse comandarsi appresso, Ch'in guardia altrui l'esercito lasciasse. Quel che Gano gli avea quivi commesso, Vertunno a fin con diligenza trasse: Poi con lettere nuove e novo aspetto Venne a Marsilia, e sece un'altro essetto.

#### XL

D'Arriguccio s'avea presa la faccia, Ch'era di Carlo un cavaliero antico. Egli scrive le lettere, egli spaccia Se stesso, e chiude ne la bolgia il plico: L'insegna al petto, e il corno al fianco allaccia; E su a Marsilia in men ch'io non lo dico, E le dettate lettere da Gano Pose a Ruggiero ed a la moglie in mano.



#### XLI.

A la sorella di Ruggier Marsisa Mostrò che Carlo lo mandasse ancora, Come a tutti tre insieme, e poi divisa. Mente a ciascun da Carlo scritto fora. Sotto il nome del re, Gano gli avvisa Che navighi Ruggier senza dimora Ver le colonne che Tirintio sisse, E sorga sopra la città d' Ulisse.

## XLII.

E Marsisa con gli altri da cavallo Si vada con Rinaldo a porre in schiera; Che vinto Unuldo, come senza fallo Vederlo vinto in pochi giorni spera, Vuol ch'assalti Galizia e Portogallo, Nè l'impresa esser può se non leggiera: Che gli dà ajuto passo e vettovaglia Alsonso d'Aragon re di Biscaglia.

## XLIII.

Appresso scrive a l'animosa figlia Del duca Amon, che stia sicuramente; Che nè da terra nè da mar Marsiglia Ha da temer di peregrina gente. Se false o vere son, non si consiglia, Nè si pensa a le lettere altramente. Ruggier va in Spagna, Marsisa a Morlante, Resta a guardar Marsilia Bradamante.

## XLIV.

L'imperatore intanto, che le frode.

Non sa di Gano, e solo in esso ha fede;
Di tutti gli altri amici il parere ode,
Ma solamente a quel di Gano crede;
Nè cavalier, se non che Gano lode,
A far quella battaglia non richiede.

Con lui configlia chi fi debbe porre
Nei luoghi, onde li due s'aveano a torre.

XLV.

Quando Gano ha risposto, ogni altro chiude La bocca, nè si replica parola. In luogo di Rinaldo egli conchiude, Che mandi Namo; e l'intenzione è sola, Perchè Rinaldo, a cui le voglie crude L'ira facea, l'impicchi per la gola: Che penserà che sol lo mandi Carlo Per levargli l'esercito, e pigliarlo.

Configlia che si lasci Balduino
A governar in Lombardia le squadre.
Il qual fratel d'Orlando era uterino,
Nato, com'ho già detto, d'una madre;
Cortese cavaliero e paladino,
E degno a cui non sosse Gano padre;
Per consiglio del qual Carlo lo elesse,
Ch'a l'imperio fraterno succedesse,

#### XLVII.

Li dieci eletti a la battaglia foro
Carlo, Orlando, Rinaldo, Uggier, Dudone,
Aquilante, Grifone il padre loro,
E con Turpino il genero d'Amone.
Fatta la elezione di costoro,
Si spacciaro in diversa regione
Prima gli avvisi, e poi quei che ordinati
In luogo sur dei capitan' chiamati.
XI.VIII.

Namo fu il primo, il qual correndo in posta Insieme con l'avviso era venuto. Già Rinaldo sua causa avea proposta, E domandato a la sua gente ajuto; Che tanto in suo favor s'era disposta, Che dai maggiori al popolo minuto Tutti affatto volean prima morire, Che Rinaldo lasciar così tradire.

## XLIX.

Tra Rinaldo ed Unuldo già fatt'era Accordo ed amicizia, ma coperta. A l'arrivar del duca di Baviera Rinaldo, che la fraude avea per certa, Di sdegno arse e di collera sì fiera, Che tre volte la man pose a Fusberta Con voglia di ficcargliela nel petto; Pur, non so già perchè, gli ebbe rispetto.

# 352 CANTO III.

L

Ma spesso nominandol traditore, E Carlo ingrato, e minacciandol molto, Che lo faria impiccar in disonore Di Carlo, lo raccolse con mal volto. Namo, a cui poco noto era l'errore In che Vertunno avea Rinaldo involto, Mirando ove da l'impeto era tratto, Stava maraviglioso e stupesatto.

LI

Ma magnanimamente gli rispose, Che traditor nomandolo mentia. Rinaldo, se non ch' uno s' interpose, Alzò la mano, e percosso l'avtia. Prender lo fece, ed in prigion lo pose s E tolto ch' ebbe Unuldo in compagnia, Le ville le cittadi e le castella Dal re per forza e per amor rubella:

LII.

E dovunque ritrovi resistenza,
O dà il guasto o saccheggia o mette a taglia.
Gli dà tutta Guascogna ubbidienza;
E poche Terre aspettan la battaglia.
Gan da Pontier, che n'ebbe intelligenza,
Che del tutto Vertunno lo ragguaglia;
Con lieto cor, ma con dolente viso
Fu' il primo che ne diede a Garlo avviso.

#### LIII.

Gano gli diè l'avviso: e poi che 'l varco (Come bramato avea) vide parente
Di poterfi cacciare a dire incarco,
Ed ignominia del nemico affente:
Sciolse la crudel lingua, e non fu parco
A mandar fuor ciò che gli venne in mente,
Dei falli di Rinaldo, poi che nacque,
Che fece o potè far, nessuno tacque.

LIV.

Come si arrota, e non ritrova loco Nè in ciel nè in terra un'agitata polve; Come nel vase acqua che bolle al soco, Di qua di là, di su di giù si volve: Così il pensier gira di Carlo, e poco In questa parte o in quella si risolve. Provvision già fatta nulla giova: Tutta lasciar conviensi, e rifar nova,

# LV.

Se padre, a cui sempre giocondo e bello Fu di mostrarsi al suo sigliuol benigno, Se lo vedesse incontra alzar coltello, Fatto senza cagione empio e maligno; Più meraviglia non avria di quello Ch'ebbe Carlo, vedendo in corvo il cigno. Rinal do esser mutato, e contra Francia Volta senza cagion la buona lancia.

## LVI.

Quel ch'avverria a un nocchier che si trovasse Lontano in mar, e fremer l'onde intorno, Tornar di sopra, e andar le nubi basse Vedesse negre, ed oscurarsi il giotno; Che mentre a divietar s'apparecchiasse Di non aver da la fortuna scorno, Il governo perdesse, o simil cosa A la salute sua più bisognosa:

# LVII.

Quel ch'avverrebbe a una cittade astretta
Da nemici crudel', privi di sede,
Che d'alcun fresco oltraggio far vendetta
Abbian giurato, e non aver mercede:
Che mentre la battaglia ultima aspetta,
E a l'ultima disesa si provede,
Vegga la munizion arsa e distrutta,
In ch'avea posta sua speranza tutta:

Quel ch' avverria a ciascun, che già credesse D' aver condotto un suo desire a segno; Dove col tempo la fatica avesse, L' aver posto, gli amici, ogni suo ingegno; E cosa nascer subito vedesse Pensata meno, e rompergli il disegno; Quel duol quell'ira quel dispetto grave A Carlo vien, come l' avviso n'ave.

## LIX.

Or torna a Carlo il conte di Pontiero,"
E gli da un altro avviso di Marsiglia,
Ch'indi sciolta l'armata avea Ruggiero
Per uscir fuor del stretto di Siviglia:
Nè ad alcun'avea detto il suo pensiero.
E certo, poi che questa strada piglia,
Gli è manisesto, che voltando intorno,
Si troverà sorto in Guascogna un giorno:

#### LX.

E de la conjettura sua non erra;
Perchè Marsisa ad un medesmo punto
Se n'era coi cavalli ita per terra,
Ed a Rinaldo avea potere aggiunto.
Or se Carlo temea di questa guerra,
Che Rinaldo lo fa restar consunto;
Quanto ha più da temer, se questi dui
Di tal valor si son messi con lui?

#### LXI.

Gano con molta instanza lo consorta, Che di Rinaldo levi la sorella, Prima che di Provenza e d'Acquamorta Seco gli faccia ogni città rubella: Ed al fratello apra quest'altra porta D' entrare in Francia sin ne le budella: Che ben deve pensar, ch'ella il partito Piglierà del fratello e del marito:

### LXII.

E che mandasse subito a Riccardo,
Ch'avea i'armata in punto, anco gli disse.
Acciò che dal fiamingo e dal piccardo
Ne l'atlantico mar ratto venisse:
Ed il rubello e truffator stendardo
Di Ruggier inimico perseguisse,
Che con tutte le navi s'era senza
Sua commission levato di Provenza.

### LXIII.

E che subito a Orlando paladina
Con diligenza vada una staffetta
Ad avvisarlo, come avea il cugino
Del persido Aquitan preso la setta:
E ch'egli dia la gente a Baldovino,
Ripassi l'Alpi, e a Francia corra in fretta:
E con lui meni tutta quella schiera
Che dianzi gli ha mandata di Baviera:

I.XIV.

E che tra via faccia cavalli e fanti Quanto più può da tutte le contrade; Non quelli sol che gli verranno innanti, Ma che constringa a darne ogni cittade, Altre mille, altre il doppio, altre non tanti, Come più e men avran la facultade; E ch' egli dare il terzo gli volca

#### LXV.

Carlo pensava chi d'Orlando in vece, E chi de gli altri due poner dovea Ne la battaglia, che da diece a diece Dianzi promessa a Cardorano avea. Come quel mulattiero in Soman sece, Ch'avea il coltel perduto, e non volea Che si stringesse il sodro voto e secco, E'n luogo di coltel rimise un stecco;

#### LXVI.

Così in luogo d'Orlando e di Ruggiero E di Rinaldo, fu da Carlo eletto Ottone, Avolio e il frate Berlinghiero; Ch' Avino infermo era già un mese in letto. Gli dà configlio il conte di Pontiero, Che di Giudea fi chiami Sansonetto, Per valer meglio, quando a tempo giugna, Che i tre figli di Namo in questa pugna.

LXVII.

A danno lo dicea, non a profitto Di Carlo il traditor: perchè a l'offesa Che di far in procinto ha il re d'Egitto, Non fia in Gerusalem tanta difesa. A Sansonetto fu subito scritto, E dal corrier la via per Tracia presa; Il qual mutando bestie sì le punse, Ch'in pochi giorni a Palestina giunse.

Orl. furiofo . T. V.

# LXVIII.

Di tor Marsilia si proferse Gano, Senza che spada stringa, o bassi lancia. Vuol sol da Carlo una patente in mano Da poter comandar per tutta Francia. Nulla propone il fraudolente in vano: Se giova o naoce, Carlo non bilancia, Nè ventita altramente alcun suo detto; Ma subito lo vuol porre ad effecto.

LXIX.

Di quanto avea ordinato il Maganzese, Andò l'avviso a l'Ungaro e al Boemme; Ne le Marche, in Sansogna fi distese,

Ne le Marche, in Sansogna fi distese, In Frisa, in Dacia, a l'ultime maremme. Gano de suoi parenti seco prese, Seco tornati di Gerusalemme; E quindi se n'andò per tor la figlia Del duca Amon con frode di Marsiglia.

# LXX.

Di Baviera in Suevia, ed indi senza
Indugio per Borgogna e Vuernia sprona?
E molto declinando da Provenza
Sparge il romor d'andar verso Bajona.
Finge in un tratto di mutar sentenza,
E con molti pedoni entra in Narbona,
Che per Francia in gran fretta e per la Magna
Raccolti e tratti avea soco in campagna.

#### LXXI.

Giunge in Narbona a l'oscurar del giorno; E giunto fa serrar tutte le porte, E pon le guardie ai ponti e ai passi intorno, Che novella di se fuor non si porte. D'un corsar genovese (Oria od Adorno Fosse, non so) quivi trovò a gran sorte Quattro galee, con che predando già Il mar di Spagna e quel di Barberia. LXXII.

Gano dato a ciascun debiti premi, Sopra i navigli i suoi pedoni parte; E come biancheggiar vide gli estremi Termini d' Oriente, indi si parte, E va quanto più può con vele e temi; Ma tien l'astuto a l'arrivar quest' arte, Che non si scuopre a vista di Marsiglia, Prima che'l sol non scenda oltra Siviglia.

## LXXIII.

La figliuola d' Amon, che non sa ancora Che Rinaldo ribel sia de l'impero, Veduto il giglio che sì Francia onora, La croce bianca, e l'uccel bianco e nero. E poi Vertunno in su la prima prora, Ch'avea l'insegna e il viso di Ruggiero; Senza timor, senz'erme corse al lito. Credendosi ite in braccio al suo matito.

Y

Il qual sia per alcun novo accidente Tornato a lei con parte de l'armata. Non dal marito, ma dal fraudolente Gano si ritrovò ch'era abbracciata. Come chi corre il sior volea, e il serpente Trova, che'l punge; così disarmata, E senza poter fargli altra disesa, Da gl'inimici suoi si trovò presa.

LXXV.

Si trovò presa ella e la Rocca insieme; Che non vi potè far disesa alcuna. Il popol che ciò sente, e peggio teme, Chi qua chi là con l'armi si raguna. Il romor s'ode come il mar che freme, Volto in suror da subita fortuna. Ma poi Gano parlandogli, e di Carlo Mostrando commission, sece acchetarlo.

## LXXVI.

Disegna il traditor che di vita esca
La sua nemica, innanzi ch'altri il viete:
Poi muta voglia, non che glie ne incresca,
Nè del sangue di lei non abbia sete;
Ma spera poter meglio con tal'esca
Rinaldo e Ruggier trarre a la sua rete;
E tolti alcuni seco con speranza
Di me' guardarla, andò verso Maganza.

## LXXVII.

Due scudier' de la donna, ch'a tal guisa Trar la vedean, montar subito in sella; E l'uno andò a Rinaldo ed a Marfisa Verso Guascogna a darne la novella; L'altro Orlando trovar prima s'avvisa, Che'l campo non lontano avea da quella, Da quella strada per la qual cattiva La sfortunata giovane veniva.

#### LXXVIII.

Orlando avendo in commissione avuto Di dare altrui l'impresa de'Lombardi, Ed a' Franceschi accorrere in ajuto Contra Rinaldo e li fratei gagliardi; Era già in ripa al Rodano venuto, E fermati a Valenza avea i stendardi, Dove da Carlo esercito aspettava, Altro n'aveva, ed altro n'assoldava.

# LXXIX.

Venne il scudiero, e gli narrò la froda Ch'a la donna avea fatto il Conte iniquo, E ch'in Maganza lungi da la proda Del fiume la traca per calle obliquo. Poi gli soggiunse: non patir che goda D'aver quest'onta il tuo avversario antiquo Fatta al tuo sangue. Se ciò non ti preme, Come potranno in te gli altri aver speme?

## LXXX.

Di sdegno Orlando, ancor che giusto e pio, Fu per scoppiar, perchè volea celarlo, Come di Gano il nuovo oltraggio udio; E benchè fa pensier di seguitarlo, Pur se ne scusa, e mostrasi restio; Che far non vuol si grave ingiuria a Carlo: Per commission del qual sa ch'avea Gano Posto in Marsilia e ne la donna mano,

## LXXXI.

Così risponde, e tuttavia dirizza

A far di ciò il contrario ogni disegno;
Che l' onta sì de la cugina attizza,
Sì accresce il foco de l'antico sdegno;
Che non trova per l'ira e per la stizza
Loco che'l tenga, e non può stare al segno;
Appena aspettar può che notte sia,
Per pigliar dietro al traditor la via.

# LXXXII.

Nè Brigliador nè Valentino prese,
Perchè troppo ambi conosciuti furo;
Ma di pel bigio un gran corfiero accese,
Ch'avea il capo e le gambe e'l crine oscuro.
Lasciò il quartiero, e l'altro usato arnese,
E sutto si vesti d'un color puro.
Partì la notte, e non su chi sentisse,
Se non Terigi sol, che si partisse.

## LXXXIII.

Gano per l'Acque Sestie, indi pel monte A la man destra avea preso il cammino: Passò Druenza ed Issara, ove il sonte A men di quattro miglia era vicino; Che nel paese entrar volca del Conte Macario di Losana suo cugino, E per terre di Svizzeri andar poi, E per Lorena a' Maganzesi suoi, LXXXIV.

: Orlando venne accelerando il passo,
Ch' ogni via sapea quivi, o breve o lunga;
E come cacciator ch' attende il passo
Ch' a ferire il cinghial lo spiedo giunga;
Si mise fra due monti dietro un sasso.
Nè molto Gano il suo venir prolunga;
Che dinanzi e di dietro e d'ambi i lati
Cinta la donna avea d'uomini armati.

LXXXV.

Lasciò di molta turba andare innante Orlando, prima che mutalle loco; Ma come vide giunger Bradamante, Parve bombarda a cui sia dato il soco; Con sì siero e terribile sembiante L'assalto cominciò per durar poco. La prima laucia a Gano il petto asserra. E ferito aspramente il mette a terra.

## LXXXVI.

Passò lo scudo la corazza e il petto s È se l'asta a lo scontro era più forte; Gli saria dietro apparso il ferro netto, Nè data fora mai più degna morte. Pur giacer gli conviene a suo dispetto; Nè quindi si può tor, ch'altri nol porte. Orlando il lascia in terra, e più nol mira; Volta il cavallo, e Durindana aggira.

## LXXXVII.

Le braccia ad altri, ad altri il capo taglia; Chi fin a'denti, e chi più basso fende: Chi ne la gola, e chi ne l'anguinaglia, Chi forato nel petto in terra stende. Non molto in lungo va quella battaglia; Che tutta l'altra turba a suggir prende. Li caccia Orlando quasi mezza lega, Indi ritorna, e la cugina slega;

## LXXXVIII.

La quale, eccetto l'elmo e il scudo e il brando, Tutto il resto de l'arme ritenea; Che Gano per alzar sua gloria, quando Non più ch' una donzella presa avez, Pensò, avendola armata, ir dimostrando, Che'l medesimo onor se gli dovea, Che ad Ercole e Teseo gli antichi denno, Di quel ch'a Termodonte in Scitia fenno.

## LXXXIX.

Orlando, che non volse conosciuto

Esser d'alcuno, indi accusato a Carlo,

E perciò con un scudo era venuto

D'un sol color, che sece in fretta farlo;

Andò là dove Gano era caduto;

E prima l'elmo senza salutarlo,

E dopo il scudo e la spada gli trasse,

E volse che la donna se n'armasse.

#### XC.

Poi se n'andò fin che a Mattafellone, Il buon destrier di Gan, prese la briglia; E ritornando fece ne l'arcione
Salir d'Amon la liberata figlia;
Nè, per non dar di se cognizione,
Levò mai la visiera da le ciglia;
Poi senza dir parola il freno volse,
E di lor vista in gran fretta si tolse.

## XCI.

Bradamante lo prega che il suo nome Le voglia dire, ed ottener nol puote. Orlando in fretta il destrier sprona, e come Corrier che vada a gara, lo percuote. Va Bradamante a Gano, e per le chiome Gli leva il capo, e due e tre volte il scuote; Ed alza il brando nudo ad' ogni crollo Con voglia di spiccar dal busto il collo.

## XCII.

Ma poi si avvide che lasciandol vivo.

Potria Marsilia aver per questo mezzo.

E gli faria bramar d'ogni agio privo,
Che di se fosse già polvere e lezzo.

Come ladro il legò, non che cattivo;
E col capo scoperto al sole e al rezzo
Per lunga strada or dietro sel condusse.

Or cacciò innanzi a gran colpi di busse.

XCIII.

Quella sera medesima veduto

Le venne lo scudier del quale io dissi
Ch' andò a Valenza a domandare ajuto:
Nè parve a lui che Orlando l'esaudissi:
Indi era dietro a l'orme egli venuto
Di Gano per veder ciò che seguissi
De la sua donna; e per poter di quella
Ai fratelli portar poi la novella,

## XCIV.

A costui diede la cavezza in mano, Che pel collo e pe fianchi e per le braccia. Sopra un debol ronzin l'iniquo Gano Traea legato a discoperta faccia. Curar la piaga gli fe da un villano, Che per bisogno in tal'opre s'impaccia, Il qual, stridendo Gano per l'ambascia. Tutta l'empie di sale, e appena fascia.

## XCV.

Il Maganzese al collo un cerchio d'oro, E preziose anella aveva in dito, Ed a la spada un cinto di lavoro Molto ben fatto, e tutto d'or guarnito: E queste cose e l'altre che trovoro Di Gano aver del ricco e del polito, La donna a Sinibaldo tutte diede; Ch' era di maggior don degna sua fede. XCVI.

A Sinibaldo, che così nomato

Era il scudier, con l'altre anco concesse

La gemma in che Vertunno era incantato,

Ma non sapendo quanto ella gli desse;

Nè sapendolo ancora a chi fu dato,

Con l'altre anella in dito se lo messe.

Stimollo, ed ebbe in prezzo, ma minore

Di quel ch'avria, sapendo il suo valore.

XCVII.

Pel Delfinato, indi per Linguadoca Ne va, dove trovar spera il fratello, Ch'avea Guascogna, o ne restava poca Omai ridotta al suo voler ribello. Come la volpe, che gallina od oca, O lupo, che ne porti via l'agnello, Per macchie o luoghi ove in perpetuo adugge L'ombra le pallide erbe, ascoso sugge;

## XCVIII.

Ella così da le città fi scosta Quanto più può, nè dentro muro alloggia; Ma dove trovi alcuna casa posta Fuor de la gente, ivi si colca o appoggia. Il giorno mangia e dorme e sta riposta; La notte al cammin suo poi scende e poggia. Le par mill'anni ogni ora che'l ribaldo S' indugi a dar prigione al suo Rinaldo.

XCIX.

Come animal salvatico ridotto Pur dianzi in gabbia o in luogo chiuso e forte Corre di qua e di là, corre di sotto, Corre di sopra, e non trova le porte; Così Gano vedendosi condotto Da' suoi nemici a manifesta morte. Cercava col pensier tutti li modi Che lo potesson trar fuor di quei nodi.

Pur la guardia gli lascia un dì tant'agio. Che da de l'esser suo notizia a un oste : E gli promette trarlo di disagio, S'andar vuol a Bajona per le poste, Ed a Lupo figliuol di Bertolagio Far che non fien le sue miserie ascoste: Ch' in costui spera, tosto che lo intenda. Ch'a li suoi casi alcun rimedio prenda.

CI.

L'oste più per speranza di guadagno, Che per esser di mente si pietosa, Salta a cavallo, e la sserza e l' calcagno Adopra, e notte o di poco riposa. Giunse, io non so s'io dica al lupo o a l'agno; So ch'io l'ho da dir agno in una cosa; Ch'era di cor più timido che agnello, Nel resto lupo insidioso e sello.

CII.

Tosto che Lupo ha la novella udita, Senza fare il suo cor noto a persona, Con cento cavalier' de la più ardita Gente ch'avesse, uscì fuor di Bajona; E verso dove avea la strada uscita, Che facea Bradamante, in fretta sprona; Poi si nasconde in certe case guaste Ch'eran tra via, ma ch'a celarlo baste.

L'oste, quivi lasciando i Maganzesi, Andò per trovar Gano e Bradamante, Che da l'insidie e da li lacci tesi Non pigliassero via troppo distante. Non molto andò, che di lucenti arnesi Guarnito un cavalier si vide inmante, Che cacciando il destrier più che di trotto, Parea da gran bisogno esser condotto.

#### CIV.

Galoppandogli innanzi iva un valletto,
Due damigelle poi venian con esso;
Le damigelle avean l'una l'elmetto,
L'asta e lo scudo a l'altra era commesso.
Prima che giunga ove lor possa il petto
Vedere o'l viso, o più si faccia appresso,
L'oste a l'incontro la siglia d'Amone
Vede venir col traditor prigione.

CV

Poi vide il cavalier da le donzelle, Tosto ch'a Bradamante su vicino, Ire a abbracciarla, ed accoglienze belle Far l'uno a l'altra a capo umile e chino; E poi ch'una o due volte iterar' quelle, Volgessi e ritornar tutte a un cammino. E chi pur dianzi in tal fretta venia Lasciar per Bradamante la sua via.

#### CVL

Quest' era l'animosa sua Marsisa, La qual non si fermò, tosto ch'intese De la cognata presa, ed in che guisa: E per ir in Maganza il cammin prese, Certa di liberarla, pur ch'uccisa Già non l'avesse il conte maganzese; E se morta era, far quivi tai danni, Che desse al mondo da parlar mill'anni.

## CVII.

L'oste giunse tra lor, e salurolle Cortesemente, e mostrò sar l'usanza: Che la sera albergar seco invitolle, E sinse che non lungi era la stanza; Poi mal accorto a Gano accennar volle, E del vicino ajuto dar speranza; Ma dal scudier che Gano avea legato, Fu il misero veduto ed accusato.

# CYIII.

Marsisa ch'avea l'ira e la man presta, Lo ciusso ne la gola; e l'avria morto, Se non facea la cosa manisesta Ch'avea per Gano ordita, ed il riporto. Pur gli travolse in tal modo la testa, Ch'ando poi sin che visse a capo torto. Le chiome in fretta armar', ch'eran scoperte, De le vicine insidie amendue certe.

## CIX.

Tolgon tra lor con ordine l'impresa, Che Bradamante non s'abbia a partire, Ma star del traditore a la disesa, Ch'aleun nol sciolga nè faccia suggire; E che Marsisa attenda a fare ossesa A' Maganzesi, ucciderli e serire. Così ne van verso la casa rotta, Dove i stemici ascosì erano in frotta.

#### CX.

L'altre donzelle e i due scudier' restaro, Ch'eran senz'arme, non troppo lontano. Bradamante e Marsisa se n'andaro Verso gli agguati avendo in mezzo Gano. Tosto che dritto il loco si trovaro, Saltò Marsisa con la lancia in mano Dentro a la porta, e mise un alto grido, Dicendo: traditor', tutti vi uccido.

#### CXI.

Come chi vespe o calabroni o pecchie Per follia va a turbar ne le lor cave, Se gli sente per gli occhi e per l'orecchie Armati di puntura aspera e grave; Così fa il grido de le mura vecchie Del rotto albergo uscir le genti prave Con un strepito d'armi, e da ogni parte Tanto romor, ch'avrii, e da ogni parte.

# CXII.

Marsisa, che dovunque apparia il caso
Più periglioso, divenia più ardita,
Con la lancia mandò quattro a l'occaso,
Che trovò stretti insieme in su l'uscita:
E col troncon ch'in man l'era rimaso,
Solo in tre colpi a tre tolse la vita.
Ma tornate ad udirmi un'altra volta
Quel che se'poi ch'ebbe la spada tolsa.

Fine del Canto serzò.



Così spicca un gran salto da la nave In mezzo al mar di tutte l'arme grave.

For. agg. C.4.

# CANTO QUARTO.

I.

Onne mie care, il torto che mi fate,
Bene è il maggior che voi mai feste altrui;
Che di me vi dolete, ed accusate
Che ne' miei versi io dica mal di vui;
Che sopra tutti gli altri v'ho lodate,
Come quel che son vostro e sempre sui.
Io v'ho osseso ignorante in un sol loco;
Vi lodo in tanti a studio, e mi val poco.

Orl. furiofo. T. V.

Z

#### II.

Questo non dico a tutte; che ne sono Di quelle ancor ch'anno il giudicio dritto, Che s'appigliano al più che ci è di buono, E non a quel che per cianciare è scritto: Dan facilmente a un lieve error perdono, Nè fan mortale un venial delitto. Pur s'una m' odia, ancor che m'amin cento, Non mi par di restar però contento;

#### III.

Che com'io tutte riverisco ed amo, E fo di voi quanto si può sar stima; Così, nè che pur una m'odj bramo, Sia d'alta sorte o mediocre o d'ima. Voi pur mi date il torto, ed io mel chiamo: Concedo che v'ha offese la mia rima; Ma per una ch'in biasmo vostro s'oda, Son per farne udir mille in gloria e loda.

## IV.

Occasion non mi verrà di dire
In vostro onor, che preterir mai lassi;
E mi ssorzerò ancor farla venire,
Acciò il mondo empia, e sin nel ciel trapassi.
E così spero vincer le vostr' ire,
Se non sarete più dure, che sassi.
Pur se sarete anco ostinate poi,
La colpa non più in me sarà, ma in voi.

#### V.

Io non lasciai per amor vostro troppo / Gano allegrar di Bradamante presa:
Che venir da Valenza di galoppo
Feci il signor d' Anglante in sua disesa:
Ed or costui che credea scione il groppo
Di Gano, e sar a le guerriere ossea,
A vostro onor udite anco in che guisa
Con tutti i suoi trattar so da Marsisa.

#### VI.

Marsisa parve al stringer de la spada Una suria che uscisse de lo inserno. Gli usberghi, gli elmi, ovunque il colpo cada, Più fragil son, che le camnuccie il verno. O che giù al petto, o almen che a' densi vada, O che faccia dal busto il capo esterno, O che sparga cervella, o che triti ossa. Convien che uccida sono che triti ossa.

Due ne parti fra la cintura e l'anche: Restar' le gambe in sella, e cadde il busto. Da la cima del capo un divise anche Fin su l'arcion, ch'andò in due pezzi giusto. Tre ferì su le spalle o destre o manche: E tre volte uscì il colpo acre e robusto Sotto la poppa dal contrario lato: Dieci passò da l'uno a l'altro iato.

Z 2

#### VIII.

Lungo saria voler tutti li colpi
De la spada crudel dritti e riversi,
Quanti ne sveni, quanti snervi e spolpi,
Quanti ne tronchi e senda, porre in versi.
Chi sia che Lupo di viltade incolpi,
E gli altri in suga appresso a lui conversi;
Poichè dal brando che gli uccide e strugge,
Disender non si può, se sono chi sugge?

Creduto avea la figlia di Beatrice D' esser venuta a far quivi battaglia; E si ritrova giunta spettatrice Di quanto in armi la cognata vaglia; Che non è alcun del numero inselice, Ch'a lei s'accosti pur, non che l'assaglia; Che san pur troppo, senza altri assalire, Se pon volgendo il dosso indi suggire.

X.

D'ogni salute or disperato Gano, Di corvi e d'avoltor ben si vede esca; Che poi che questo ajuto è stato vano, Altro non sa veder che gli riesca. Lo trasser le cognate a Mont' Albano, Che più che morte par che gli rincresca; E sin ch'altro di lui s'abbia a disporre, Lo san calar nel piè giù d'una torre.

#### XI.

Ruggiero intanto al suo vialggio intento, Ch'ancor nulla sapea di questo caso, Carcando or l'orza ed or la poggia al vento Facea le prore andar volte a l'Occaso. Ogni lito di Francia più di cento Miglia lontano addietro era rimaso. Tutta la Spagna, che non sa a ch'effetto L'armata il suo mar solchi, è in gran sospetto.

#### XII.

La città nominata da l'antico
Barchino Annon tumultuar si vede;
Tarracona e Valenza, e il lito aprico,
A cui l'Alano e il Goto il nome diede;
Cartagena, Almería, con ogni vico,
De' bellicosi Vandali già sede;
Malaga, Saravigna, sin là dove
La strada al mar diede il figliatol di Giove.

## XIII.

Avea Ruggier lasciato poche miglia Tariffa a dietro; e da la destra sponda Vede le Gade, e più lontan Siviglia; E ne le poppe avea l'aura seconda: Quando a un tratto di man con meraviglia Un' isoletta uscir vide de l'onda. Isola pare, ed era una balena, Che suor del mar scopria tutta la schiena.

 $\mathbf{Z}_{\mathbf{3}}$ 

#### XIV.

L'apparir del gran mostro che ben diece Passi del mar con tutto il dosso usciva, Correr a l'arme i naviganti sece, Ed a molti bramar d'esser a riva. Saette e sassi e soco acceso in pece Da tutto il stuolo, e un gran rumor veniva Di timpani e di trombe, e tanti gridi, Che sacca il ciel, non che sonare i lidi.

XV.

Poco lor giova ir l'acqua e l'aer vano Di percosse e di strepiti serendo: Che non si fa per questo più lontano, Nè più si fa vicino il pesce orrendo. Quanto un sasso gittar si può con mano, Quel vien l'armata tuttavia seguendo. Sempre le appar col smisurato sianco Ora dal destro lato, ora dal manco.

## XVI.

Andar'tre giorni ed altrettante notti, Quanto il corso dal stretto al Tago dura, Che sempre di restar sommersi e rotti Dal vivo e mobil scoglio ebbon paura. Gli assalte il quarto di, che già condotti Eran sopra Lisbona, un'altra cura; Che scoperson l'armata di Riccardo Che contra lor venia dal mar piccardo.

#### XVII.

Inseme si conobbero l'armate,
Tosto che l'una ebbe de l'altra vista.
Ruggier si crede ch'ambe sian mandate,
Perchè lor meno il Lustran resista;
E non che per zizzanie seminate
Da Gano, l'una l'altra abbia a sar trista.
Non sa il meschin che colui sia venuto
Per ruinarlo, e non per dargli ajuto.

#### XVIII.

Fa su gli arbori tutti e in ogni gabbia E le bandiere stendere e i pennoni; Dare ai tamburi, e gonsiar guance e labbia A trombe e a corni a pisseri e busoni. Come allegrezza ed amicizia s'abbia Quivi a mostrar sur tutti i segni buoni, Gittar sa in acqua i palischermi, e gente A salutar lo manda umanamente;

## XIX.

Ma quel di Normandia, ch'assai diverso
Dal buon Ruggiero ha in ogni paste il core,
Al suo vantaggio intento, non fa verso
Lui segno alcun di gaudio nè d'amore;
Ma con desir di romperlo, e sommerso
Quivi lasciar, ne vien senza rumore;
E scostandosi in mar, l'aura seconda
Si tolle in poppa, ove Ruggier l'ha in sponda.

#### XX.

Poi che vide Ruggiero assenzio al mele, Armi a' saluti, odio a l'amore opporse, E che, ma tardi, del voler crudele Del capitan di Normandia s'accorse, Nè più poter montar sopra le vele Di lui, nè per suggir di mezzo torse; Si volse, e diede a' suoi duri consorti, Ch' invendicati almen non sosser morti.

#### XXI.

L'armata de' Normandi urta e fracassa Ciò che tra via, cacciando Borea, intoppa; E prore e sponde al mare aperte lassa, Da non le serrar poi chiovi nè stoppa; Ch'ogni sua nave al mezzo ove è più bassa, Vince dei Provenzal' la maggior poppa. Ruggier col disvantaggio che ciascuna Nave ha minor, ne sostien sei contr'una.

Il naviglio maggior d'ogni Normando, Che nel castel da poppa avea Riccardo, Per l'alto un pezzo era venuto orzando. Come su l'ali il pellegrin gagliardo: Che mentre va per l'aria volteggiando, Non leva mai da la riviera il guardo, E vista alzar la preda ch'egsi attende, Come folgor dal ciel ratto giù scende.

#### XXIII.

Così Riccardo, poiche in mar fi tenne Alquanto largo, e vedut'ebbe il legao Con che venia Ruggier, tutte l'antenne Fece carcar fino a l'estremo segno; E siccome era sopra vento, venne Ad investire, e riuscì il disegno; Che tutto a un tempo fur l'ancore gravi D'alto gittate ad attaccar le navi;

#### XXIV.

E correndo a le gomene in aita Più d'una mano, i legni giunti furo. Da' pal' di ferro intanto, e da infinita Copia de dardi era nessun sicuro; Che da le gabbie ne cadea con trita Calcina e solfo acceso un nembo scuro. Nè quei di sotto a ritrovar si vanno Con minor crudeltà, con minor danno. XXV.

Quelli di Normandia, che di luogo alto E di numero avean molto vantaggio, Nel legno di Ruggier fero il mal salto Dal furor tratti e dal lor gran coraggio. Ma tosto si pentir del folle assalto: Che non patendo il buon Ruggier l'oltraggio, Presto di lor con bel menar di mani Fe' squarci e tronchi, e gran pezzi da cani;

#### XXVI.

E via più a se valer la spada fece,
Che'l vantaggio del legno lor non valse,
O perchè contra quattro fossin diece;
Con tanta forza e tanto ardir gli assalse.
Fe' di negra parer rossa la pece,
E rosseggiar intorno l'acque salse;
Che da prora e da poppa e da le sponde
Molti a gran colpi se' saltar ne l'onde.
XXVII.

Fattofi piazza, e visto sul naviglio
Che non era uom, se non de' suoi, rimaso,
Ad una scala corse a dar di piglio
Per montar sopra quel di maggior vaso.
Ma veduto Riccardo il gran periglio
In che correr potea, provide al caso.
Fu la provision per lui sicura;
Ma mostrò di pochi altri tener cura.

## XXVIII.

Mentre i compagni difendeano il loco, Andò a gli schifi, e fe gittargli a l'acque: Quattro o sei n'avvisò; ma il numer poco Fu verso a gli altri a chi la cosa tacque. Poi fe' in più parti al legno porre il foco, Ch'ivi non molto addormentato giacque; Ma di Ruggier la nave accese ancora, E da le poppe andò fin a la prora.

#### XXIX.

Riccardo si salvò dentro ai battelli, E seco alcuni suoi ch'ebbe più cari: E sopra un legno si se' por di quelli Ch' in sua conserva avean solcati i mari: Indi mandò tutti i minor' vascelli A trarre i suoi de' salsi slutti amari; Che per suggir l'ardente Dio di Lenno, In braccio a Teti ed a Nettun si denno.

#### XXX.

Ruggier non avea schifo ove salvarse;
Che, come ho detto, il suo mandato avea
A salutar Riccardo, ed allegrarse
Di quel, di che doler più si dovea.
Nè a l'altre navi sue, ch'erano sparse
Per tutto il mar, ricorso aver potea:
Si che, tardando un poco, ha da morire
Nel suoco quivi, o in mar, se vuol suggire.

XXXI.

Vede in prua, vede in poppa, e ne le sponde Crescer la fiamma, e per tutte le bande. Ben certo è di morir: ma si consonde, Se meglio sia nel soco, o nel mar grande. Pur si risolve di morir ne l'onde, Acciò la morte in lungo un poco mande. Così spicca un gran salto da la nave In mezzo il mar, di tutte l'armi grave.

## XXXII.

Qual suol vedersi in lucida onda e fresca Di tranquillo vivajo correr lasca. Al pan che getti il pescatore, o a l'esca Ch'in ramo alcun de le sue rive nasca; Tal la balena che per lunga tresca Segue Ruggier, perchè di lui si pasca, Visto il salto v'accorre, e senza noja Con un gran sorso d'acqua se lo ingoja.

XXXIII.

Ruggier, che s'era abbandonato, e al tutto Messo per morto, dal timor confuso. Non s'avvide al cader come condutto Fosse in quel luogo tenebroso e chiuso: Ma perchè gli parea fetido e brutto: Esser spirto pensò di vita escluso, Il qual fosse dal Giudice superno Mandato in purgatorio, o giù a l'inferno. XXXIV.

Stava in gran tema del foco penace Di che avea ne la nuova fe già inteso. Era com' una grotta ampla e capace L'oscurissimo ventre ove era sceso. Sente che sotto i piedi arena giace, Che cede, ovunque egli la calchi, al peso. Brancolando, le man' quanto può stende Da l'un lato e da l'altro, e nulla prende.

## XXXV.

Si pone a Dio con umiltà di mente De'suoi peccati a domandar perdono, Che non lo danni a l'infelice gente Di quei ch'al ciel mai per salir non sono. Mentre che in ginocchion divotamente Sta così orando al basso curvo e prono, Un picciol lumicin d'una lucerna Vide apparir lontan per la caverna.

## XXXVI.

Esser Caron lo giudicò da lunge, Che venisse a portarlo a l'altra riva: S'avvide, poi che più vicin gli giunge, Che senza barca a sciutto piè veniva. La barba a la cintura si congiunge; Le spalle il bianco crin tutte copriva; Ne la destra una rete avea a costume Di pescator, ne la sinistra un lume.

## XXXVII.

Ruggier lo vedea appresso, ed era in forse, Se sosse in successo on pur fantasma ed ombra. Tosto che del splendor l'altro s'accorse, Che feria l'armi, e si spargea per l'ombra, Si trasse addietro, e per suggir si torse Come destrier che per cammino adombra. Ma poiche si mirar' l'un l'altro meglio, Ruggier su il primo a domandare al veglio:

#### XXXVIII.

Dimmi, padre, s'io vivo o s'io son morto, S'io sono al mondo, o pur sono a l'inferno. Questo so ben, ch'io sui dal mare assorto; Ma se per ciò morissi, non discerno. Perchè mi veggo armato, mi conforto Ch'io non sia spirto dal mio corpo esterno; Ma poi l'esser rinchiuso in questo sondo, Fa ch'io tema esser morto, e suor del mondo.

#### XXXIX.

Figliuol, rispose il vecchio, tu sei vivo, Com'anch' io son; ma fora meglio molto Esser di vita l'uno e l'altro privo, Che nel mostro marin viver sepolto.

Tu sei d'Alcina, se non sai, cattivo: Ella t'ha il laccio teso, e al fin t'ha colto, Come colse me ancora con parecchi.

Altri che ci vedrai, giovani e vecchi.

XL.

Vedendori qui dentro, non accade
Di darti cognizion chi Alcina fia:
Che se tu non aveffi sua amiftade
Avuta prima, ciò non t'avverria.
In India vedut'hai la quantitade
De le conversion' che questa ria
Ha fatto in fere in fonti in sassi in piante
Dei cavalier' di ch' ella è stata amante.

#### XLI.

Quei che per nuovi successor' men cari Le vengono, muta ella in varie forme: Ma quei che se ne suggon, che son rari, Sì come esserne un tu credo di apporme, Quando giugner li può ne gli ampli mari, (Però che mai non ne abbandona l'orme) Li caccia in ventre a quest' orribil pesce, Donde mai vivo o morto alcun non esce.

## XLIL.

Le Fate anno tra lor tutta partita
E l'abitata e la deserta terra.
L'una ne l'Indo può, l'altra nel Scita,
Questa può in Spagna, e quella in Inghilterra.
E ne l'altrui ciascuna è proibita
Di metter mano, ed è punita chi erra;
Ma comune fra lor tutto il mare anno,
E ponno a chi lor par quivi far danno.
XLIII.

Tu vederai qua giù scendendo al basso,
De gl'inselici amanti i scuri avelli;
De' quali è alcun si antico, che nel sasso
I nomi non si pon legger di quelli
Qui crespo e curvo, qui debole e lasso
M'ha fatto il tempo, e tutti bianchi i velli;
Che, quando venni, appena uscian dal mento,
Com'oro i peli ch'or vedi d'argento.

#### XLIV.

Quanti anni sian non saprei dir, ch'io scesi In queste d'ogni tempo oscure grotte; Che qui nè gli anni annoverar nè i mesi, Nè si può il di conoscer da la notte. Duo vecchi ci trovai, dai quali intesi Quel da che sur le mie speranze rotte; Che più de la mia età ci avean consunto; Ed io li giunsi a seppellire appunto:

E mi narrar', che quando giovinetti
Ci vennero, alcuni altri avean trovati,
Che similmente d' Alcina diletti,
Dipoi qui presi e posti erano stati.
Sì che, figliuol, non converrà ch' aspetti
Riveder mai più gli uomini beati,
Ma con noi, che tre eramo, ed ora teco
Siam quattro, starti in questo ventre cieco.
XLVI.

Ci rimasi io già solo, e poscia dui, Poi da venti di in qua tre fatti eramo, Ed oggi quattro, essendo tu con nui: Ch'in tanto mal grand' avventura chismo, Che tu ci trovi compagnia, con cui Pianger possi il tuo stato oscuro e gramo; E non abbi a provar l'affanno e'l duolo Che quel tempo io provai, che ci sui solo,

#### XLVII.

Come ad udir sta il misero il processo De'falli suoi che l' an dannato a morte: Così turbato e col capo dimesso Udia Ruggier la sua infelice sorte. Rimedio altro non c'è (soggiunse appresso Il vecchio) che adoprar l'animo forte. Meco verrai dove, secondo il loco, L'industria e il tempo n'ha adagiati un poco. XLVIII.

Ma voglio proveder prima di cena; Che qui sempre però non si digiuna. Così dicendo, Ruggier indi mena, Cedendo al lume l'ombra e l'aria bruna. Dove l'acqua per bocca a la balena. Entra, e nel ventre tutta si raguna. Quivi con la sua rete il vecchio scese, E di più forme pesci in copia prese. XLIX.

Poi con la rete in collo, e il lume in mano La via a Ruggier per strani groppi scorse: A salir ed a scendere la mano Ai stretti passi anco talor gli porse. Tratto ch'un miglio o più l'ebbe lontano, Con gli altri due compagni alfin trovorse In più capace luogo, ove a l'esempio D' una Moschea fatto era un picciol tempio.

Orl. furiofo. T. V.

A a

L

Chiaro vi si vedea come di giorno
Per le spesse lucerne ch' eran poste
In mezzo e per li canti e d'ogn' intorno,
Fatte di nicchi di marine croste.
A dar lor l'olio traboccava il corno;
Che non è quivi cosa che men coste,
Pei molti capidogli che divora,
E vivi ingoja il mostro ad ora ad ora.

L

Una stanza a la chiesa era vicina, Di più famiglia, che la lor, capace; Dove su bene asciutta alga marina Nei canti alcun comodo letto giace. Tengono in mezzo il foco la cucina; Che fatto avea l'artesice sagace, Che per lungo condorto di suor esce Il sumo ai luoghi onde sospira il pesce.

LII.

Tosto che pon Ruggier là dentro il piede, Vi riconosce Astosso paladino, Che mal contento in un dei letti siede Tra se piangendo il suo fero destino. Lo corre ad abbracciar come lo vede. Gli leva Astosso incontra il viso chino: E come lui Ruggier esser conosce, Rinnova i pianti, e sa maggior' l'angosce.

#### LIII.

Poiche piangendo a l'abbracciar più d'una E di due volte ritornati furo, L'un l'altro domando da quat fortuna Fosser dannati in quel gran ventre oscuro. Ruggier narrò quel ch'io v'ho già de l'una E l'altra armata detto il caso oscuro; E di Riccardo senza fin si dolse. Astosso poi così la lingua sciolse:

## ĽľV.

Dal mio peccato; che accusar non voglio La mia fortuna; questo mal mi avviene. Tu di Riccardo, io sol di me mi doglio; Tu pati a torto, io con ragion le pene. Ma per aprirti chiaramente il foglio, Sì che l'istoria mia si vegga bene, Tu dei saper che non son molti mesi, Ch'andai di Francia a riveder miei Ingless.

## LV.

Quivi per chiari e replicati avvisi Essendo più che certo de la guerra Che il re di Danismarca e i Dacj e i Frisi Apparecchiato avean contra Inghisterra; Ove il bisogno era maggior mi misi, Per lor vietar il dismontare in terra, Dentro un castel che su per guardia sito Di quella parte ov'è men sorte il lito:

Aa 2

#### LVI.

Che da quel canto il re mio padre Ottorie Temes che fosse l'isola assalita. Signor di quel castello era un barone, Ch' avea la moglie di beltà infinita; La qual tosto ch'io vidi, ogni ragione, Ogni onestà da me sece partita; E tutto il mio voler, tutto il mio core Diedi in poter del scellerato Amore:

#### LVII.

E senza avere a l'onor mio riguardo, (Che quivi era signor, egli vassallo; Che contra un debol, quanto è più gagliardo Chi le forze usa, tanto è maggior fallo) Poichè dei preghi ire il rimedio tardo, E vidi lei più dura, che metallo; A l'infidie aguzzar prima l'ingegno, Ed indi a la violenza ebbi il disegno:

## LVIII.

E perchè, come i modi miei non molto Erano onesti, così ancor nè ascosi: Fui dal marito in tal sospetto tolto, Che in lei guardar passò tutti i gelosi. Per questo non pensar che'l desir stolto In me s'allenti, o che giammai ripoli; Ed uso atti e parole in sua presenza Da far romper a Giobbe la pazienza:

#### LIX.

E perchè aveva pur quivi risperto
D'usar le forze a la scoperta seco,
Dov'era tanto popolo in cospetto
De' principi e baron' che v'eran meco;
Pur pensai di sforzarlo, ma l'effetto
Coprire, e lui far in vederlo cieco:
E mezzo a questo un cavalier trovai,
Il qual molt'era suo, ma mio più assai.

LX.

A' prieghi miei costui gli se' vedere Com' era mal accorto e poco saggio A tener dov' io sossi la mogliere, Che sol studiava in procacciargli oltraggio; E saria più laudabile parere, Tosto che m'accadesse a far viaggio Da un loco a un altro, com' era mia usanza, Di salvar quella in più sicura stanza.

LXI.

Corre il tempo potea la prima volta Che per non ritornar la sera andassi: Che spesso aveva in uso andare in volta Per riparar, per riveder i passi. Gualtier (che così avea nome) l'ascolta, Nè vuol ch' indarno il buon consiglio passi. Pensa mandarla in Scozia, ove di quella Il padre era signor di più castella;

Aa a

#### LXII.

Quindi secretamente alcune some De le sue miglior' cose in Scozia invia. Io do la voce d'ir a Londra; e come Mi pare il tempo un di mi metto in via: Ed ei con Cintia sua (che così ha nome) Senza sospetto di trovar tra via Cosa ch'a l'andar suo fosse molesta, Del castel, esce, ed entra in la foresta.

#### LXIII.

Con donne e con famigli disarmati
La via più dritta in verso Scozia prese.
Non molto andò, che si trovò in gli agguati.
Ne l'insidie che i miei gli avean già tese.
Avev' io alcuni miei fedel' mandati,
Che coi visi coperti in strano arnese
Gli suro addosso, e tolser la consorte,
E a lui di grazia su campar da morte.

## LXIV.

Quella portano in fretta entro una torre Fuor de la gente in loco assai rimoto, Donde a me senza indugio un messo corre, Il qual mi sa tutto il successo noto. Io già avea detto di volermi torre De l'isola; e la causa di tal moto Era, ch'udiva esser Rinaldo a Carlo Fatto nemico, ed io volea ajutarlo.

#### LXV.

A gli amici fo motto; e come io voglia
Passar quel giorno, in verso il mar mi muovo;
Poi mi nascondo, ed armi muto e spoglia,
E piglio a' miei servigi un scudier nuovo;
E per le selve ove meno ir fi soglia,
Verso la torre ascosa via ritruovo;
E dove è più solinga e strana ed erma
Incontro una donzella che mi ferma,
LXVI.

E dice: Aftolfo, gioveratti poco
(Che mi chiamò per nome) andar di piatto;
Che ben sarai trovato, e a tempo e a loco
Ti punirà quella a chi ingiuria hai fatto.
Così dice; e ne va poi come foco
Che si vede pel ciel discorrer ratto.
La vo' seguir; ma sì corre, anzi vola,
Che replicar non posso una parola:

LXVII.

E se n'andò quel di medesimo anco A ritrovar Gualtiero affiitto e mesto, Che per dolor si battea il petto e'l sianco, E gli se' tutto il caso manisesto. Non già ch'alcun me lo dicesse, e manco, Che con gli occhi il vedessi io dito questo: Ma così discorrendo con la mente, Veggo che non puot' esser altramente.

A2 4

#### LXVIII.

Congetturando similmente seppi Esser costei d'Alcina messaggiera, Che dal dì ch'io mi sciossi dai suoi ceppi, Sempre venuta insidiando m'era. Come ho detto, costei Gualtier pei greppi Pianger trovò di sua fortuna fiera; Nè chi osseso l'avea gli mostra solo, Ma il modo ancor di vendicar suo duolo:

## LXIX.

E lo pon come suol porre a la posta
Il mastro de la caccia i spiedi e è cani;
E tanto fa, ch' un mio corrier ch' in posta
Mandava a Antona, gli fa andare in mani.
Io scrivea a un mio, ch' ivi tenea a mia posta
Un legno per portarmi a gli Aquitani,
Il giorno ch' io volea che sosse appunto
In certa spiaggia per levarmi giunto:

#### LXX.

Nè in Antona volea nè in altro porto, Per non lasciar conoscermi, imbarcarmi. Del segno ancora lo lo faceva accorto, Col qual volea dal lito a lui mostrarmi; Acciò stando sul mar tuttavia sorto, Mandasse il palischermo indi a levarmi; Ed a l'incontro il segno che dovessi Farmi egli, ne la lettera gli espressi.

#### LXXI.

Ben fu Gualtier de la ventura lieto, Che sì gli apria la strada a la vendetta. Fe' che tornar non potè il messo, e cheto, Dov'era un suo fratel se n'andò in fretta; E lo pregò che gli armasse in segreto Un legno di fedele gente eletta. Avuto il legno, il buon Gualtiero corse Al capo di Lesardo, e quivì sorse.

#### LXXIL

Vicino a questo mar sedea la Rocca, Dov'io aspettava in parte assai selvaggia; Sì ch'apparir veggo lontan la cocca Col segno da me dato in su la gaggia. Io d'altra parte quel ch'a me far tocca, Gli mostro da la torre e da la spiaggia. Manda Gualtier lo schiso, e me raccoglie, Ed un scudier ch'ho meco, e la sua moglie. LXXIII.

# Nè lui nè alcun de suoi, ch' io conoscessi, Prima scopersi, che sul legno sui; Ove lasciando appena ch' io dicessi, Dio ajutami, pigliar mi fece ai sui, Che come vespe e calabroni spessi Mi s' avventaro; e comandando lui,

In mar buttarmi, ove già questa fera, Come Alcina ordinò, nascosa s'era.

#### LXXIV.

Così 'l peccato mio brutto e nefando,
Degno di questa e di più pena molta,
M'ha chiuso qui, donde di come e quando
Io n'abbia a uscir, ogni speranza è tolta,
Quella protezion tutta levando,
Che san Giovanni avea già di me tolta.
Poi ch'ebbe così detto, allentò il freno
Astolso al pianto, e bagnò il viso e'l seno.
LXXV.

Ruggier, che come lui non era immerso. Sì nel dolor, ma & sentia più sorto, Gli studiava, inducendogli alcun verso. De la scrittura, di trovar conforto.

Non è, dicea, del re de l'universo.

L'intenzion che'l peccator sia morto;
Ma che dal mar d'iniquitadi a riva.

Ritorni salvo, e si converta e viva.

Cosa umana è il peccar: e pur si legge Che sette volte il giorno il giusto cade: E sempre a chi si pente e si corregge, Ritorna a perdonar l'alta bontade. Anzi d'un peccator che suor del gregge Abbia errato, e poi torni a miglior strade, Maggior gloria è nel regno de gli eletti, Che di novantanove altri persetti.

## LXXVII.

Per far nascer conforto cotal seme
Il buon Ruggier venia spargendo quivi:
Poi ricordava ch'altra volta infieme
D'Alcina in Oriente fur cattivi;
E come di là usciro, anco aver speme
Dovean d'uscir di questo carcer vivi.
S'allora io fui, dicea, degno d'aita,
Or ne son più, che son miglior di vita.
LXXVIII.

E seguitò: se quando ne l'errore
De la dannata legge era perduto,
E ne l'ozio sommerso e nel fetore
Tutto d'Alcina, come animal bruto,
Mi liberò il mio sommo almo Fattore;
Perchè sperar non debbo ora il suo ajuto,
Che per la fede essendo puro e netto
Di molte colpe, io so che m'ha più accetto?

LXXIX.

Creder non voglio che'l demonio rio,
Dal qual la forza di costei dipende,
Possa nuocere a gli nomini che Dio
Per suoi conosce, e che per suoi disende.
Se vera sede avrai, se l'avrò anch' io,
Dio la vedrà, che i nostri cori intende:
E vedendola vera, abbi speranza
Che non avrà il demonio in noi possanza.

## LXXX.

Astolfo presa la parola disse: Questo ogni buon Cristian de' tener certo. Non scese in terra Dio, nè con noi visse, Nè in vita e in morte ha tanto mal sosserto. Perchè il nemico suo dipoi venisse A riportar di sua fatica il merto. Quel che sì ricco prezzo costò a lui, Non lascerà si facilmente altrui.

#### LXXXI.

Non manchi in noi contrizione e fede, E di pregar con purità di mente; Che Dio non può mancarci di mercede. Egli lo disse, e il dir suo mai non mente. Scritto ha nel suo Evangelio: chi in me crede, Uccide nel mio nome ogni serpente, Il venen bee senza che mal gli faccia, Sana gl' infermi, e li demoni scaccia:

## LXXXII.

E dice altrove: quando con perfetta
Fede ad un monte a comandar tu vada,
Di qua ti leva, dentro il mar ti getta;
Che'l monte piglierà nel mar la strada.
Ma perchè sede quasi morta è detta
Quella che sta senza fare opre a bada;
Procacciamo con buon'opra, che sia
Più grata a Dio la tua sede e la mia.

#### LXXXIII.

Proviam di trarre a la vera credenza
Quest' altri che son qui presi con nui:
Di che già fatto ho qualche esperienza:.
Ma poco un parer mio può contra dui.
Forse saremo a mutar lor sentenza
Meglio insieme tu ed io, ch' io sol non sui;
E se possiam questi al demonio torre,
Non ha qua dentro poi dove si porre:

## LXXXIV.

E Dio tutti vedendone fedeli
Pregar la sua clemenza che n'ajute,
Dal fonte di pietà scender dai cieli
Farà qua dentro un fiume di salute.
Così dicean; poi Salmi Inni Vangeli,
Orazion' che a mente avean tenute,
Incominciaro i cavalier' devoti,
È a porr' in opra i preghi e i pianti e i voti.
LXXXV.

Intanto gli altri due con studio grande
Cercavan di far vezzi al novell'oste:
Di varj pesci varie le vivande
Arrosto e lesso al foco erano poste.
Poco innanzi un navilio da le bande
Di Vinegia spezzato ne le coste,
La balena s'avea cacciato sotto,
E tratto in ventre in molti pezzi rotto:

#### LXXXVI.

E le botti e le casse e li fardelli Tutti nel ventre ingordo erano entrati. I naviganti soli coi battelli Ai legni di conserva eran campati. Sì che v'è da far foco, e nei piartelli Da condir buoni cibi e delicati Con zucchero e con spezie; ed avean vini E corsi e greci preziosi e fini.

LXXXVII.

Passavano pochi anni, ch'una o due Volte non si rompessin legni quivi; Donde i prigion' per le bisogne sue Cibi traean da mantenersi vivi. Poser la cena come cotta fue. S'avessin pane, o se ne fosser privi, Non so dir certo: ben scrive Turpino Che sotto il gorgozzule era un molino, LXXXVIII.

Ghe con l'acque ch'entravan per la bocca Del mostro il grano macinava a scosse: Il quale o in barca o in caravella o in cocca Rotta là dentro ritrovato fosse. D'una fontana similmente tocca, Ch' a ridirla le guance mi fa rosse: Lo scrive pure; ed il miracol copre, Dicendo ch' eran tutte magich' opre.

#### LXXXIX.

Non l'afferm' io per certo, nè lo nego:
Se pane ebbono o no, lo seppon essi.
Li due fedel' de' due insedesi al prego
Fer punto ai salmi, e a tavola son messi.
Ma di Astolso e Ruggier più non vi sego:
Dirovvi un'altra volta i lor successi.
Fin ch' io ritorno a rivedesli, ponno
Cenare ad agio, e dipoi fare un sonno.

XC.

Intanto Carlo a la battaglia intento Che'l re Boemme aver dovea con lui, Senza sospetto alcun che tradimento, Quel che non era in se, fosse in altrui, Facea provar destrier': che cento e cento N' avea d'eletti a li bisogni sui; E li migliori a chi facea mestieri, Largamente partia fra i suoi guerrieri.

XCI.

Non solo aver per se buona armatura Quanto più si potea sorte e leggiera, Ma trovarne ai compagni anco avea cura: Che se mai lor ne su bisogno, or n'era. Seco gli usava a la satica dura Due siate ogni di, mattino e sera: E seco in maneggiar arme e cavallo Facea provarli, e non sorire in sallo.

#### XCII.

Ma Cardoran che non ha alcun disegno.
Di por lo Stato a sorte d'una pugna,
Viene aguzzando tuttavia l'ingegno,
Siccome tronchi a l'augel santo l'ugna.
Aspetta e spera d'Ungheria, e dal regno
De li Saffoni omai ch'ajuto giugna.
La notte e il giorno intanto unqua non testa
Di far più forte or quella cosa or questa;
XCIII.

E ridur si fa dentro a poco a poco
E vettovaglie e munizione e gente:
Che per la tregua in assediar quel loco
L'esercito era fatto negligente;
E parea quasi ritornata in gioco
La guerra, ch'a principio era si ardente;
E scemata di qui, più d'una lancia
Contra Rinaldo era tornata in Francia.
XCIV.

Sansogna e Slesia ed Ungheria una bella E grossa armata insieme posta avea. La gente di Sansogna, e così quella Di Slesia i pedestri ordini movea. Venir con questi, e la più parte in sella, L'esercito de gli Ungar si vedea. Poi seguia un stuol di Traci e di Valacchi, Bulgari Servian'. Russi e Polacchi.

#### XCV.

Questi mandava il greco Costantino, E per suo capitano un suo fratello; Siccome quel ch'a Carlo di Pipino Portava iniqua invidia ed odio fello, Per esfer fatto imperator latino, Ed usurpargli il coronato augello. Ben di lor mossa, e di lor porsi in via, Avuto Carlo avea più d'una spia. XCVI.

Ma, com'ho detto, Gano con diversi Mezzi gli avea cacciato e fisso in mente, Che si metteva insieme per doversi Mandar verso Ellesponto quella gente, E tragittarsi in Asia contra i Persi Ch' avean presa Bitinia novamente; E ch'era a petizion fatta e ad instanza Del greco imperator la ragunanza.

XCVII.

Nè ch' ella fosse a li suoi danni volta Prima sentì, ch' era in Boemia entrata; Sì che ben si pentì più d'una volta, Che la sua più del terzo era scemata. Già credendo aver vinto, quindi tolta N' avea una parte, ed al nipote data. Ma quel ch'oggi dir volsi, è qui finito: Chi più ne brama, a udir domani invito. Fine del Canto quarto.

Orl. furioso. T. V.



Or se ne viene il paladino inanti, Quanto più può verso Rinaldo in fretta,

Fur. agg. C!

# CANTO QUINTO.

I.

N capitan che d'inclito e di saggio,
E di magno e d'invitto il nome merta,
Non dico per ricchezze o per lignaggio,
Ma perchè spesso abbia fortuna esperta:
Non si suol mai fidar el nel vantaggio,
Che la vittoria si prometta certa:
Sta sempre in dubbio, ch'aver debba cosa
Da ripararsi il suo nemico ascosa.

IÌ.

Sempre gli par veder qualche secreta
Fraude scoccar, ch' ogni suo onor confonda;
Che pur là dove è più tranquilla e queta,
Più perigliosa è l'acqua, e più profonda:
Perciò non mai prosperità si lieta,
Nè tal baldanza à suoi desir seconda:
Che lasciar voglia gli ordini e i ripari
Che faria avendo uomini e Dei contrari.

Io'l dirò pur, se bene audace parlo, Che quivì errò quel sì lodato ingegno, Col qual paruto era più volte Carlo Saggio e prudente, e più d'ogni altro degno. Ma il vincer Cardorano, e vinto trarlo Glorioso spettacolo al suo regno, Quivi gli avea così occupati i senfi, Ch'altro non è che ascolti, vegga e penfi.

Nè si scema sua colpa, anzi augumenta, Quando di Gano il mal consiglio accusi. Per lui vuol dunque ch' altri vegga o senta, Ed ei star tuttavia con gli occhi chiusi? Dunque l' alloppia Gano, e lo addormenta, E tutti gli altri ha dai segreti esclusi? Ben saria il dritto, che tornasse il danno Solamente su quei che l'error sanno.

Bb 1

V.

Ma pel contrario il popolo innocente, Il cui parer non è chi ascolti o chieggia, E' le più volte quel che solamente Patisce, quando il suo fignor vaneggia. Carlo che non ha tempo che di gente, Nè che d'altro ripar più fi proveggia; Quella con diligenza che fi trova, Tutta rivede, e gli ordini rinnova.

VI.

E come che passar possa la Molta
Sul ponte che v'è già fatto a man destra,
E sua gente ne gli ordini raccolta
Ritrarre ai monti ed a la strada alpestra,
E ver le terre franche indi dar volta,
O dove creda aver la via più destra;
Pur ogni condizion dura ed estrema
Vuol patir prima, che mostrar che tema.

Or quel muro che opposto avea a la Terra Tra un siume e l'altro con si lungo tratto, Fa con crescer di sosse e legne e terra, Più sorte assai, che non avea già fatto; E con gente a bastanza i passi serra, Acciò non, mentre attende ad altro satto, Questi di Praga, ritrovato il calle Di venir suor, l'assaltino a le spalle.

#### VIII.

L'un nemico avea dietro, e l'altro a fronte; E vincer quello e questo animo avea.
L'esercito de'Barbari su al monte
Passò l'Alpi vicino ove sorgea.
Carlo tenea sopra l'altr'acqua il ponte,
Ch'uscia verso la selva di Medea:
E quello a la sua gente, che divise
In tre battaglie, al destro fianco mise.

E così fece che'l finistro lato
Non men diseso era da l'altro fiume.
L'argin si pose dietro e lo steccato
Da non poter salir senz'aver piume.
Il corno destro ad Olivier su dato,
Del sangue di Borgogna inclito lume,
Che cento fanti avea per ogni fila,
Le file cento, con cavai sei mila.

X.

Ebbe il Danese in guardia l'altro corno Con numer par di fanti e di cavalli.
L'imperator di drappo azzurro adorno Tutto trapunto a fior' di gigli gialli, Reggeva al mezzo; e i paladini intorno,
Duchi e marchesi e principi vassalli, E settemila avea di gente equestre, E duplicato numero pedestre.

Bb 3

#### XI.

A l'incontro il stuol barbaro diviso
In tre battaglie era venuto innanti,
Men d'una lega appresso a questi asso,
E similmente avea i due siumi ai canti.
Cento settantamila era il preciso
Numer, ch'un sol non ne mancava a tanti;
E in ogni banda con ugual porzioni
Partiti i cavalli erano e i pedoni.

### XII.

Ogni squadra de Barbari non manco
Ivi quel giorno stata esser si crede,
Che tutto insieme fosse il popol franco,
Quanto ve n'era, chi a caval, chi a piede.
Ma tale ardir, e tal valor, tal anco
Ordine avean questi ahri, e tanta sede
Nel suo signor d'ingegno e di prudenza;
Che ciascun valer quatro avea credenza.

#### XIII.

Ma poi sentir', che si trovar'in fatto,
Che pur troppo era un sol, non che a bastanza;
Nè di quella battaglia ebbono il patto
Che lor promesso avea lor arroganza.
E potea Carlo rimaner dissatto,
Se Dio che salva chi in lui pon speranza,
Non gli avesse al bisogno proveduto
D'un improvviso, e non sperato ajuto.

#### XIV.

E non poteron si l'infidie aftute, L'arte e l'ingan del traditor crudele, Che non potesse più chi per saluté Nostra morendo volse bere il fele. Gano ordi; ma nel fin l'alta Virtute Fece in danno di lui tesser le tele; Lo fe' da Bradamante e da Marsisa Metter prigione, e detto v'hoin che guisa. XV.

Quelle gli avean già ritrovato addosso Lettere e contrassegni e una patente, Per le quali apparea che Gano mosso Non s'era a tor Marfilia di sua mente; Ma che venuto il male era da l'osso; Carlo n'era cagion principalmente; E vider scritto quel ch'in mare appresso Per distrugger Ruggier s'era commesso; XVI.

E leggendo, Marsisa vi trovoro E Ruggier traditori esser nomati; Perchè partiti da le guardie loro In favor di Rinaldo erano andati; E per questo ribelli ai giglì d'oro Eran per tutto il regno divulgati; E Carlo avea los dietro messo taglia, Sperando averli in man senza battaglia.

B) 4

#### XVII.

Marfisa, che sapea ch' alcuno errore Nè suo nè del fratello era precorso, Pel qual dovesse Carlo imperatore Contr' essi in sì grand' ira esser trascorso; Di giusto sdegno in modo arse nel core, Che quanto ir fi potea di maggior corso, Correr pensò in Boemia, e uccider Carlo: Che non potrian suoi paladin' vietarlo.

XVIII.

E ne parlò con Bradamante, e appresso Col Selvaggio Guidon ch' ivi era allora: Ch' a Mont' Alban gli avea il fratel commesso, Che vi dovesse far tanta dimora. Che Malagigi, come avea promesso, Venisse: e l'aspettava d'ora in ora Per dare a lui la guardia del castello. E poi tornare in campo al suo fratello. XIX.

Marfisa ne parlò, come vi dico, Ai due germani, e li trovò disposti, Che s'abbia a trattar Carlo da nemico. E far che l'odib lor caro gli costi: Che si meni con lor Gano il suo amico, E che su un par di forche ambi sian posti: E che si scanni tronchi tagli e senda Qualunque d'essi la difesa prenda.

#### XX.

Guidon ch'andar con lor facea pensiero, Ne lasciar senza guardia Mont' Albano, Espedì allora allora un messaggiero, Ch' andò a far fretta al frate di Viviano; E gli parve che fosse quel scudiero, Che tratto quivi avea legaro Gano, Per narrar lui, che la figlia d'Amone Libera e sciolta, e Gano era prigione.

#### XXI.

Sinibaldo il scudier calò del monte,
E verso Malagigi il cammin tenne;
E nol potendo avere in Agrismonte,
Più lontan per trovarlo ir gli convenne.
Ma il di seguente Alardo entrò nel ponte
Di Mont' Albano, e bene a tempo venne;
Che lui posto in suo loco, entrò in cammino
Guidon senza aspettar più il suo cugino.

### XXII.

Egli e le donne, tolto i loro arnefi, In Armaco e a Tolosa se ne vanno, Due donzelle, e tre paggi avendo prefi Col conte di Pontier, che legato anno. Lasciamli andar: che forse più cortefi, Che non ne fan sembianti, al fin saranno. Diciam del messo, il qual da Mont' Albano Vien per trovar il frate di Viviano.

#### XXIII.

Non era in Agriamonte, ma in disparte Tra certe grotte, inaccessibil quasi, Dove immagini sacre, sacre carte, Sacri astar', pietre sacre, e sacri vasi, Ed altre cose appartenenti a l'arte, De le quai si valea per vari casi, In un ostello avea, ch'in cima un sasso Non ammettea, se non con mani, il passo, XXIV.

Sinibaldo che ben sapea il cammino, Che vi venne talor con Malagigi, Del qual da'teneri anni picciolino Fin a'più forti stato era a'servigi; Giunse a l'ostello, e trovò l'indovino Ch'avea sdegno coi spirti aerei e stigi: Che scongiurari avendoli due notti, I lor silenzi ancor non avea rotti.

Malagigi volea saper s' Orlando. Nemico di Rinaldo era venuto, Siccome in apparenza iva mostrando, Oppur gli era per dar secreto ajuto. Perciò due notti i spirti scongiurando, L'aria e l'inferno avea trovato muto. Ora s'apparecchiava al ciel più scuro Provare il terzo suo maggior scongiuro.

#### XXVI.

La causa, che tenean lor voci chete, Non sapeva egli, ed era nigromante; E voi non nigromanti lo sapete, Mercè che già ve l'ho narrato innante. Quando contra l'imperio erdì la rete Alcina, s'ammutiro in un istante, Eccetto pochi che serbati foro Da quelle fate a li servigi loro.

# XXVII.

Malagigi al venir di Sinibaldo
Molto s'allegra, udendo la novella,
Che fia di man del traditor ribaldo
In libertà la sua cugina bella,
E che in la gran fortezza di Rinaldo
Si trovi chiuso in podestà di quella:
E gli par quella notte un auno lunga,
Che veder Gano preso gli prolunga.

XXVIII.

Perciò s'affretta con la terza prova Di vincer la durezza dei demoni; E con orrendo murmure rinnova Prieghi, minacce, e gran scongiurazioni, Possenti a far che Belzebù si mova Con le squadre insernali e legioni. La terra e 'l cielo è pien di voci orrende; Ma del consuso suon nulla s'intende.

### XXIX.

Il mutabil Vertunno ne l'anello
Che Sinibaldo avea sendo nascosto,
(Sapete già come su tolto al sello
Gan di Maganza, e in altro dito posto:
Non che'l scudier virtù sapesse in quello,
Ma perchè il vedea bello, e di gran costo)
Vertunno, a cui il parlar non su interdetto,
Là si trovò con gli altri spirti astretto:

#### XXX.

E perchè il scilinguagnolo avea rotto, Narrò di Gano l'opera volpina, Ch'a prender varie forme l'avea indotto, Per por Rinaldo e i suoi tutti in ruina. E gli narrò l'istoria motto a motto, E da Gloricia cominciò e da Alcina, Fin che sul molo Bradamante ascesa, Per fraude fu con la sua Terra presa.

### XXXI.

Meravigliossi Malagigi, e lieto
Fu, ch'un spirto a se incognito gli avesse
A caso fatto intendere un secreto,
Che saper da alcun altro non potesse.
L'anello in ch'era chiuso il spirto inquieto,
Nel dito, onde lo tolse, anco rimesse;
E la mattina andò verso Rinaldo
Pur con la compagnia di Sinibaldo.

#### XXXII.

Rinaldo dava il guasto a la campagna De li Turoni, e la città premea; Che costeggiando Arverni, e quei di Spagna Col lito di Pittoni, e di Bordea, Se gli era il pian renduto e la montagna, Nè fatto colpo mai di lancia avea. Ma già per l'avvenir così non fia, Poi ch'Orlando al contrasto gli venia.

#### XXXIII.

Orlando amò Rinaldo, e gli fu sempre A far piacer, e non oltraggio pronto;
Ma questo amore è forza che distempre Il veder far del re sì poco conto.
Non sa trovar ragion per la qual tempre L' ira ch' ha contra lui per questo conto.
Cagion non gli può alcuna entrar nel core, Che scusi il suo cugin di tant'errore.

# XXXIV.

Or se ne viene il paladino innanti, Quanto più può verso Rinaldo in fretta; E seco ha cavalieri arcieri e fanti, Varie nazion', ma tutta gente eletta. Sa Rinaldo ch'ei vien; nè fa sembianti, Quali far debbe chi'l nemico aspetta; Tanto ficur di quello fi tenea Ch'in nome suo detto il demon gli avea.

# XXXV.

Da campo a Torse, ove era, non si mosse, Nè curò d'alloggiarsi in miglior sito. E' ver che nel suo cor meravigliosse, Che da poi che Terigi era partito, Avvisato dal Conte più non fosse, Per tramar quanto era tra loro ordito. Molto di ciò meraviglioffi e molto, Ch'avesse il baston d'or contra se tolto:

XXXVI.

E non gli avesse innanzi un dei malnati Del scelletato sangue di Maganta Mandato a castigar de li peccari Indegni di trovar mai perdonanza. Ma tal contrar) non pub far, che guari, Fuor di quanto gli mostra la sidanza; Nè che per suo vantaggio se gli affronti, Dove vietar gli possa guadi o ponti. XXXVII.

Ben moltra far provision; ma solo Fa per dissimulare, e per coprire L'accordo ch'aver crede col figliuolo Del buon Milon, da non poter fallire. Ma'l Conte che non sa di Gano il dolo. Fa le suo genti gli ordini seguire: Nè questa nè altra cosa pretermette,

#### XXXVIII.

A la sua giunta tutti i passi tolle, Che non venga a Rinaldo vettovaglia: E di quanti ne prese, alcun non volle Vivo serbar; ma impieca, o i capi taglia. Quel, donde più Rinaldo d'ira bolle, E', che'l cugin sa pubblicar la taglia, La qual su la persona il re de' Franchi Bandita gli ha di centonila franchi:

#### XXXIX.

Ed ha fatto anco pubblicar per bando, Che'l re vuol perdonare a tutti quelli Che verran ne l'esercito d'Orlando, E lasceran Rinaldo e li fratelli.
Rinaldo al fin si vien certificando, Ch'Orlando esser non vuol de li ribelli; E si conosce in somma esser tradito, Ma quando non vi può prender partito.

Vede, che se non viene al fatto d'arme. Ancor che nol può far con suo vantaggio, Di fame sarà vinto, se non d'arme: Ch'a lui nave ir non può nè carriaggio: E teme appresso, che la gente d'arme Un giorno non si levi a fargli oltraggio; Che non è cosa che più presto chiame A ribellarsi un campo, che la fame.

#### XLI.

Mirava le sue genti, e gli parea
Che di fede sentissero ribrezzo;
Sì la giunta d'Orlando ognun premea,
Ch'avea creduto dover stare in mezzo.
Rinaldo, poiche forza lo traea,
Fece tutto il suo campo uscir del rezzo,
E cautamente in quattro schiere armato
Al Conte il fe' veder fuor del seccato.

#### XLII.

Già prima i fanti e i cavalieri avea Con Unuldo partito e con Ivone. Quei di Medoco il Duca conducea, Con quei di Villanova e di Rione, Di san Macario, l'Aspara, e Bordea, Selva Maggior, Caorsa e Talamone, E gli altri che dal mar fino in Rodonna Tra Cantello s'albergano e Garonna.

# XLIII.

Usciti erano gli Ausci e li Tarbelli Sotto i segni d'Unuldo a la campagna, I Cotueni, ed i Ruteni, e quelli De le vallee che Dora e Niva bagna; E gli altri che le ville ed i castelli Quasi voti lasciar' de la montagna, Che già natura alzò per muro e sbarra Al furore Aquitano, e di Navarra.

### XLIV.

Rinaldo li Vasati ed i Biturgi,
Gabali e Petrocori avea in governo,
E Pittoni e Lemovici e Cadurgi,
Con quei che scesi eran dal monte Arverno:
E quei, ch'avean, tra dove Loria surgi,
E dove è meta al tuo viaggio eterno,
Le montagne lasciate, e le maremme,
Con quei di Borgo, Blaja, ed Angolemme.
XIV

Ed oltre a questi avea d'altro paese
E fanti e cavalier' di buona sorte,
De' quai parte avea prima, e parte prese
Dal suo signor, quando parti di corte;
Tutti a l'onor di lui, tutti a l'osses
De' suoi nemici pronti sino a morte.
Dato avea in guardia questo stuol gagliardo
A Ricciardetto, ed al fratel Guicciardo
XLVI.

Unuldo d'Aquitania era nel destro,
Ivon sul fiume avea il finistro corno:
De la schiera di mezzo fu il maestro
Rinaldo, che quel di molto era adorno
D'un ricco drappo di color cilestro
Sparso di pecchie d'or dentro a d'incorno

Sparso di pecchie d'or dentro e d'intorno, Che cacciate parean dal natio loco Da l'ingrato villan con fumo e foco.

Orl. furiofo. T. V. C.

# XLVII.

E perchè ad ogni incomodo occorresse, (Che non men ch'animoso, era discreto) Contra quei de la Terra il fratel messe Con buona gente, per far lor divieto, Che mentre gli occhj e le man' volte avesse A quei dinanzi, non venisser drieto, O venisser da' sianchi, e con gran scorno, Oltre il danno, gli dessero il mal giorno.

Da l'altra parte il capitan d'Anglante Quelli medefimi ordini gli oppone. Fa lungo il fiume andar Teone innante, Figliuolo e capitan di Taffillone: Dà l'altro corno al conte di Brabante: A la schiera di mezzo egli s'oppone. Bianca e vermiglia avea la sopravvelta, Ma di ricamo d'or tutta contesta.

Ne l'un quartiero e l'altro la figura D'un rilevato scoglio avea ritratta,. Che sembra dal mar cinto, e che non cura Che sempre il vento e l'onda lo combatta. L'uno di qua, l'altro di là procura Pigliar vantaggio; e le sue squadre adatta Con tal rumor e strepito di trombe, Che par che tremi il mar, che 'l ciel rimbombe. L. .

Già l'uno e l'altro avea con efficace Ed ornato sermon, chiaro e prudente Cercato d'animar e fare audace, Quanto potuto avea più, la sua gente. Era d'ambi gli eserciti capace Il campo fano al mar largo e patente; Che non s'era indugiato a questo giorno. A levar boschi, e far spianate intorno.

LI

I corridori e l'arme più leggiere,
E quei che i colpi lor credono al vento,
Or lungi or presso, intorno a le handiere
Scorrono il pian con lungo avvolgimento;
Mentre gli uomini d'arme, e le gran schiere
Vengon de fanti a passo uguale e lento
Sì, che nè picca a picca, o piede a piede,
Se non quanto vuol l'ordine, precede.

LII.

L'un capitano e l'altro a chiuder mira. Dentro il nemico, e poi venirgli a fianco. Teon per questo il corno estende e gira, E Ivon il simil sa dal lato manco. Andar da l'altra parte non s'aspira: Che l'acqua vi facea sicuro sianco. A Rinaldo il sinistro, al Conte setra Il destro corno il gran siume de l'Erra.

C c 2

#### · LIII.

L'un campo e l'altro venia stretto e chiuso Con suo vantaggio dritto ad assiontarsi. Tutte le lance con le punte in suso Poteano a due gran selve assimigliarsi, Le quai venisser fuor d'ogni uman uso, Forse per magica arte ad incontrarsi. Cotali in Delo esser divisola errando.

LIV.

A l'accostarsi, al ritener del passo, A l'abbassar de l'aste ad una guisa, Sembra cader l'orrida Ercinia al basso, Che tutta a un tempo sia dal piè succisa. Un fragor s'ode, un strepito, un fracasso, Qual forse Italia udi, quando divisa Fu dal monte Apennin quella gran costa, Che su Tiseo per soma eterna è imposta.

LV.

Al giugner de gli eserciti si spande
Tutto il campo di sangue, e'l ciel di gridi.
A un volger d'occhi in mezzo, e da le bande
Ogni cosa su piena d'omicidi.
In gran consussion tornò quel grande
Ordine, e non è più chi regga o guidi,
O ch'oda o vegga; che conturba e involve,
Assorba e accieca il strepito e la polve.

# LVI.

A ciascuno a bastanza a ciascun troppo Era d'aver di se medesmo cura. La fanteria su per disciorre il groppo, Perduto'l lume in quella nebbia oscura. Ma quelli da cavallo al siero intoppo Già non ebbon la fronte così dura: Le prime squadre subito, e l'estreme Di qua e di là restar consuse insieme.

#### LVII.

Le compagnie d'alcuni, che promesso S'avean di star vicine unite e strette, E l'un l'altro in ajuto essersi appresso, Nè si lasciar se non da morte astrette: In modo si disciolser, che rimesso Non su più'l stuol, sinchè la pugna stette: E di cento o di più ch'erano stati, Al dipartir non suro i due trovati:

Che da una parte Orlando, e da l'altra era Rinaldo entrato, e prima con la lancia Forando petti e più d'una gorgiera.
Più d'un capo, d'un fianco e d'una pancia; Poi l'un con Durindana, e con la fera Fusberta l'altro, i due lumi di Francia.
A colpi, quai fece in Alfegra Marte, Poneano in rotta e l'una e l'altra parte.

Cc '3

#### LIX:

Come nei paschi tra Primaro e Filo, Voltando in giù verso Volana a Goro, Nei mesi che nel Pò cangiato ha il Nilo Il bianco augel ch' a' serpi dà martoro, Veggiam, quando lo punge il fiero affilo, Cavallo andare in volta, asino e toro; Così veduto avreste quivi intorno Le schiere andar senza pigliar soggiorno.

LX.

A Rinaldo parea che dilbornando Da quella pugna il cavalier di Brava, I suoi sarebbon vincitori, quando Sol Durindana è che gli affligge e grava. Di lui parea il medefimo ad Orlando: Che se da le sue genti il dilungava, Facilmente a li Franchi e a li Germani Cederiano i Pittoni e gli Aquitani.

· Perciò l'un l'altro con gran studio e fresta, E con simil desir par che procacci Di ritrovarsi, e da la turba stretta Tirath in parte, ove non sia ch'impacci. Per vietare il cammin nessan gli aspetta: Non è chi lor s'oppongu o che s'affacci; Ma in quella parte ove li veggon volti, Tutti le spalle den nessuno i volti.

#### LXII.

Come da verde margine di fossa,
Dove trovato avean lieta pastura,
Le rane soglion far subita mossa,
E ne l'acqua saltar fangosa e scura,
Se da vestigio uman l'erba percossa,
O strepito vicin lor fa paura;
Così le squadre la campagna aperta
A Durindana cedono e a Fusberta.

LXIII.

I due cugin' di lance proveduti,
(Che d'olmo l'un, l'altro l'avea di cerri)
S'andaro incontra, e i lor primi salani
Furo abbaffarfi a le vifiere i ferri.
I due destrier, che senton con ch'acuti
Sproni a li fianchi il suo ciascun afferri,
Si vanno a ritrovar con quella fretta,
Che uccel di ramo, o vien del ciel saetta.
LXIV.

Ne gli elmi si feriro a mezzo'l tampo Sotto la vista al consinar de'scudi: Sonar' come campane, e gittar' vampo, Come talor sotto 'l martel gl'incudi. Ad ambedue le fatagion' sur scampo, Che non potero entrarvi i ferri crudi. L'elmo d'Almonte, e l'elmo di Mambrino Disese l'uno e l'altro paladino.

Cc 4

#### LXV.

Il cerro e l'olmo andò, come se stato
Fosse di canne, in tronchi e in schegge rotto.
Mise le groppe Brigliador sul prato;
Ma come un caprio snel sorse di botto.
L'uno e l'altro col freno abbandonato,
Dove piacea al cavallo era condotto
Coi piedi sciolti e con aperte braccia
Riverso addietro, e parea morto in faccia.

I.XVI.

Poichè per la campagna ebbono corso Di più di quattro miglia il spazio in volta, Pur rivenne la mente al suo discorso, E la memoria sparsa fu raccolta: Tornò a la staffa il piè, la mano al morso; E rassettati in sella, dieder volta, E con le spade ignude aspra tempesta Portaro al petto a gli omeri e a la testa.

Tutto in un tempo d'un parlar mordente Rinaldo a ferir venne, e di Fusberta Il cavalier d'Anglante, e insiememente Gli dice, Traditore, a voce aperta; E la testa, che l'elmo rilucente Tenea disesa, gli se'più che certa, Ch'a sar colpo di spada di gran pondo Si ritrovava altro che Orlando al mondo.

#### LXVIII.

Per l'aspro colpo il senator romano Si piegò fin del suo destrier sul collo; Ma tosto col parlare e con la mano Ricompensò l'oltraggio, e vendicollo. Gli fe' risposta che mentia; e villano, E disleale e traditor nomollo; E la lingua e la mano a un tempo sciolse, E quella il core, e questa l'elmo colse. LXIX.

Moltiplicavan le minacce e l'ire, Le parole d'oltraggio e le percosse : Nè l'un l'altro potea tanto mentire, Che detto traditor più non gli fosse. Poichè tre volte o quattro così dire Si sentì Orlando dal cugin, fermosse: E pianamente domandollo, come Gli dava, e per che causa cotal nome. LXX.

Con parole confuse gli rispose Rinaldo, che di collera ardea tutto: Carlo, Orlando e Terigi insieme pose In un fastel da non ne trar costrutto: Come si suol rispondere di cose, Donde quel che domanda è meglio instrutto. Pian pian; fa ch'io t'intenda, dicea Orlando. Cugino; e cessi intanto l'ira e'l brando.

#### LXXI.

In questo tempo i cavalieri e i santi
Per tutto il campo sanno aspra battaglia:
Nè si vede anco in mezzo, nè dai canti
Qual parte abbia vantaggio, e che più vaglia.
Le trombe i gridi i strepiti son tanti,
Che male i due cugini alzar, che vaglia.
La voce ponno, è sar sentir di suore,
Perchè l'un l'altro chiami traditore.

#### LXXII.

Per questo sur d'accordo di ritrassi, E differir la pugna al nuovo sole, Poi la mattina insieme ritrovarsi Nel verde pian con le persone sole; E qual sosse di lor certificarsi Il traditor con fatti e con parole. Fatto l'accordo, dier subito volta, E per tutto sonar sero a raccolta. LXXIII.

Al dipartir vi fur pochi vantaggi:
Pur, s'alcun ve ne fu, Rinaldo l'ebbe:
Che, oltre che prigioni e carriaggi
Vi guadagnasse, a grand' util gli accrebbe,
Che alloggiò dove aver da li villaggi
Copia di vettovaglie fi potrebbe.
L'altra mattina, com' era ordinato,
Si trovò solo a la campagna armato.

# Qui mancano molte fante.

# LXXIV.

Scendono a basso a Basilea ed al Reno, E van lungo le rive insino a Spira, Lodando il ricco, e di cittadi pieno, E bel paese, ove il gran siume gira. Entrano quivi a la Germania in seno, E son già a Norimbergo, onde la mira Lontan si può veder de la montagna, Che la Boemia serra da Lamagna.

LXXV.

Venner continuando il lor viaggio Su'n monte, onde vedean giù ne la valle La pugna che Sassoni, Ungari e Traci, Faccan crudel contra i Francefi audaci.

### LXXVI.

E gli aveano a tal termine condotti, Per esser tre, come io dicea, contr uno: E sì gli avean ne l'antiguardia rotti, Che senza volger volto fuggia ognuno: Nè per fermargli i capitani dotti De la milizia avean riparo alcuno; Anzi i primi ch' in fuga erano volti, I secondi e i terzi ordini avean sciolti.

### LXXVII.

L'ardite donne con Guidone, e 'nsieme Gli altri venuti seco a questa via Sul monte si fermar', che da l'estreme Rive d'intorno tutto il pian scopria; Dove sì Carlo ed i suoi Franchi preme La gente di Sansogna e d'Ungheria, E l'altre varie nazioni miste Barbare e greche; ch'appena resiste. LXXVIII.

Con gran cavalleria russa e polacca L'esercito di Slesia e di Sansogna Guida Gordamo: e sì fiero s'attacca Con la gente di Fiandra e di Borgogna, E sì l'ha rotta, tempestata e fiacca Al primo incontro; che fuggir bisogna. Ne può Olivier fermarli, ch'è lor guida; E prega in vano, e in van minaccia e grida.

#### LXXIX.

Or mentre questo, ed or quell'altro prende Ne le spalle nel collo e ne le braccia; Volge per forza l'un, l'altro riprende, Che'l nemico veder non voglia in faccia; Gordamo di traverso a lui si stende, E su un corsier, che a tutta briglia caccia, Sì con l'urto il percote, e sì l'afferra Con la gross'asta, che lo stende in terra. LXXX.

Non lunge da Olivier era un Gherardo, Ed un Anselmo: il primo è di sua schiatta, Che di Don Buoso nacque, ma bastardo; Però avea il nome del vecchio da Fratta; Il secondo Fiamingo, il cui stendardo Seguia una schiera in sue contrade fatta. Restar' questi due soli a le disese, Fuggendo gli altri, del gentil Marchese.

Gherardo col caval d'Olivier venne, E si volea accostar perchè montassi; Ed Anselmo menando una bipenne Gli andava innanzi, e disgombrava i passi; Quando Gordamo alzò la spada, e senne Con un gran colpo i lor disegni cassi; Che da la fronte a gli occhi a quello Anselmo Divise il capo, e non gli valse l'elmo.

# LXXXII.

Tutto ad un tempo, o con poco intervallo
Con la spada a due man' menò Baraffa
Venuto quivi con Gordamo, ed hallo
Accompagnato il di sempre a la staffa;
E le gambe troncò dietro al cavallo
De l'altro sì, che parve una Giraffa;
Ch'alto dinanzi, e basso addietro resta.
Sopra Gherardo ognun picchia e tempesta:
LXXXIII.

E tante glie no dan, che l'anno morto, Prima ch'ajutar possa il suo parente.

Dolse a Olivier vedergli far quel torto:

Ma vendicar non lo potea altramente;

Perchè da terra a gran pena risorto

Avea da contrastar con troppa gente:

Pur quanto lungo il braccio era e la spada,

Dovunque andasse, si facea far strada;

# LXXXIV.

E se non fosser stati sì lontani
Da lui suoi cavalieri in suga volti,
Che suggian come il cervo innanzi a'cani,
O la pernice a li sparvieri sciolti;
Tra lor per sozza di piedi e di mani
Saria tornato, e gli avria ancor rivolti.
Ma che speme può aver, perchè contenda?
Che sozza è ch'egli muoja, o che s'arrenda;

#### LXXXV.

Ecco Gordamo senza alcun rispetto
Ch' egli a cavallo, e ch' Olivier sia a piede, r
Arresta un' altra lancia, e'n mezzo il petto
A tutta briglia il paladino siede,
E lo riversa al, che de l'elmetto
Una percosa grande al terren diede.
Tosto ch'in terra su, senti levarsi
L' elmo dal capo, e non potere aitarsi;
LXXXVI.

Che gli son più di venti addosso a un tratto Su le gambe sul petto e su le braccia; E più di mille un cerchio gli anno fatto: Altri il percuote, ed altri lo minaccia: Chi la spada di mano, chi gli ha tratto Dal collo il scudo, e chi l'altre arme slaccia. Al duca di Sansogna al fin si rende, Che lo manda prigione a le sue tende.

Se non tenea Olivier, quando avea ancora L'arme e la spada, la sua gente in achiera; Come fermarla, e come volgerla ora Potrà, che disarmato e prigion era? Fuggesi l'antiguardia, ed apre e fora L'altra battaglia, e l'urta in tal maniera, Che consondendo ogni ordine ogni metro, Seco la volge, e aeco porta indietro:

LXXXVII.

# LXXXVIII.

E perchè Praga è lor dopo le spalle,
I fiumi accanto, e gli Alemanni a fronte;
Non sanno ove trovar ficuro calle,
Se non a destra, ov'era fatto il ponte.
E però a quella via sgombran la valle
Con li pedoni i cavalieri a monte;
Ma non riesce, perchè già re Carlo
Preso avea il passo, e non volca lor darlo.

IXXXIX.

Carlo, che vede scompigliata e sciolta Venir sua gente in fuga manifesta; La via del ponte gli ha subito tolta, Perchè ritorni, o ch'ivi faccia testa. Nè vi può far però ripar; che molta L'arme abbandona, e di fuggir non resta; E qualcun per la tema che l'affretta, Lascia la ripa, e nel fiume si getta.

 $\mathbf{x}^{\mathbf{c}}$ 

Altri s'affoga, altri notando paffa.
Altri il corso de l'acqua in giro mena:
Chi salta in una barca, e il caval laffa,
Chi lo fa notar dietro a la carena:
O dove un legno appare, ivi s'ammassa
La folta sì, che di soverchio piena
O non si può levar, se non si scarea,
O nel fondo tra via cade la barca.

#### XCI.

Non era minor calca in su l'entrata
Del ponte, che da Carlo era difesa:
E sì cresce la gente spaventata,
A cui più d'ogni biasmo il morir pesa;
Che il re non pur con tutta quella armata
Che seco avea, ne perde la contesa;
Ma con molt'altri uomini e bestie a monte
Nel fiume è rovesciato giù del ponte.

#### XCII.

Carlo ne l'acqua giù del ponte cade,
E non è chi si fermi a dargli ajuto:
Che sì a ciascun per se da sare accade,
Che poco conto d'altri ivi è tenuto.
Quivi la cortessa, la caritade,
Amor, rispetto, benessicio avuto,
O s'altro si può dire, è tutto messo
Da parte, e sol ciascun pensa a se stesso.
XCIII.

Se si trovava sotto altro destriero
Carlo, che quel che si trovò quel giorno,
Restar potea ne l'acqua di leggiero,
Nè mai più in Francia bella far ritorno.
Bianco era il buon caval; suor ch'alcun nero
Pelo, che parean mosche, avea d'intorno
Il collo e i sianchi sin presso a la coda.
Da questo al sin su ricondotto a proda.

F I N E.

Orl. furiofo . T. V.

Dd

# NOTIZIE STORICHE

# D 1

# LODOVICO ARIOSTO.

NAcque a' 13. Ottobre nel 1471. in Rega gio di Lombardia da Niccolò di Rinaldo A. riosti genuluom ferrarese, e da Daria Maleguzzi dama reggiana sua moglie. E defino di tutti i maggiori poeti, che abbiano il padre amico degli studi legali, a cui vogliano aftretto il figlio. Così accadde a Ovidio. al Petrarca, ed anche a messer Lodovico. Ma i poeti scuorono altro giogo che quel delle leggi. Gettò il codice ed il digesto, e studiò il buon gusto su i buoni latini. Da giovane scrisse commedie; e fu esatto in corte dal card. Ippolito da Efte. I principi differ d'amarlo; ma non gli procentarono mai una vita tranquilla. Lo volcano ambasciadore e rettor di provincie. In fatti fa commissario tre anni in Garfagnana. E' probabile che Carlo V. dettasse il privilegio di sua coronazione; ma non fu eseguito. Le liti lo agitarono; e più le multiplici amanti . La legituma fu Alesandra Benucci fiorentina, pressa da lui in moglie, quando rimase vedova di Tito Strozzi ferrarese. Ebbe due figli naturali; l'uno Virginio da una certa Orsolina; l'altro Gio: Battista; ed è incerto da chi, Morì d'anni 58. nel 1533. Il suo mausoleo è nella chiesa di S. Benedetto in Ferrara.

# NOTIZIE CRITICHE.

Uanto io potea dir dell' Ariofo, oltre alla sua storia, l'ho detto liberamente nelle mie cinque lettere di proemio all'Orlando. La sua indole e i suot costumi si veggono dalla sue opere. Vivace, incostante, amator degli amici, libero nel tratto e nelle parole; nè molto scrupoloso in argomento di religione. Oltre le satire, le commedie, il Furioso, che mostrano apertamente qual egli era, leggasi quella sua latina elegia si graziosa, ove descrive i suoi vari amori. L'arciprete Girolamo Barusfaldi comprese in un sonetto ensatico e le opere e lo spirito del suo posente concittadino.

### SONETTO.

Ben veggo il marmo, il simulacro, e l'urnà, Ma l'ossa no del mio cantor primiero: Deh chi mi schiude per pietà il sentiero A quella fredda polve e taciturna?

Vorria veder la tromba, e in un l'eburna Cetra come sen giaccia, e'l pungol siero; E il socco umile, onde coperse il vero In sembianza ridevole e notturna.

Trar le vorrei fuor de la notte al die; E certe occulte note mormorando Rinnovar quelle spoglie, e farle mie.

Poi lieto andar per queste vie cantando Nuov' armi, nuovi amor', nuove follie, Maggiori ancor de le follie d'Orlando.

# TAVOLA

De' nomi propri e di tutte le materie principali del Eurioso.

Il primo numero dinota il Canto, il secondo la Stanza.

A Donio, amante d'Argia; novella. C.43.
St. 71.

Agramante, raguna la sua gente nella campagna, e crea capitani. 14. 10.

Fa apparecchio per espugnar Parigi. 14.65.
Dà l'assalto a Parigi con Marsilio e Rodomonte. 14. 109.

In persona assalta una porta. 15. 6.

Entra in battaglia. 16, 75.

Abbattuto da Rinaldo. 16. 84.

Rimesso in Sella. 18. 40.

Rotto, si ritira negli alloggiamenti. 18. 157. Manda messagieri per richiamare agli stendardi i cavalieri privati . 24. 108.

Rompe Carlo, e gli meste di nuovo assedio. 27. 30.

S'ingegna di compor le discordie de cavalieri. 27. 44.

Dà il torto a Rodomonte. 27. 109.

Dd 3

Fa decidere due querele in duello. 30.21.

Assaltato di notte da Rinaldo, rimane scon
stro. 31. 54.

Fugge in Arli. 31.84.

Fa presentar molti suor de ripari. 36. 25.

Avuta nuova che l'Africa è danneggiata
da'Nubi, sa radunare il consiglio. 38.38.

Rimette con solenne sacramento tutta la

guerra in Ruggiero. 38.85.

Rompe il patto, ed affalta l'efercito cristiano. 39. 6.

Vinto, fa tagliar i ponti ful Rodano, e fugge su i legni. 39. 71.

S'incontra nell'armata di Dudone. 39.80. Con pochi appena ne scampa. 40.8.

Vedendo la ruina di Biserta, è per uccider-

Sospinto per fostuna ad un isoletta. 40.44.
Confortato da Gradasso e Sobrino, manda
a ssidar Oslando con altri due. 40.54.
Rissua il partito offertogli da Orlando.
41.42.

Combatte con Oliviero . 41. 71.

Combatte con Brandimarte. 41. 91.

Ucciso da Orlando. 42. 8.

Alcina, senza reti trae i pesci al lido. 6.38. S'innamora d'Astolfo. 6.38.

Trasforma gli amanti in fiere e piante. 6. 31.

Tiene varj mostri per suoi ministri. 6. 65. Sue finte bellezze. 7. 11.

Innamora Ruggiero, 7. 18.

Sua deformità. 7. 73.

Va coll'atmata per ricuperar Ruggiero.

Combatte con Logistilla, e rimane sconfitta. 10. 53.

Aldigieri di Chiaramonte fratello di Malagigi. 25. 71.

Amone turba le nozze della figlinola Bradamante con Ruggiero, dicendo averla promossa a Leone. 44. 36.

Infieme con Reatrice leva Bradamante dalla corte, e la manda a Rocça Forte.

Prega Ruggiero che l'accetti per succeto.

Angelica, data in cufodia al duça Nama per ordine del se Carlo, veduta la rotta de criftiani, fugga fola, 1, 8, 9.

S' abbatte prima in Rinaldo, poi in Ferrai. 2. 12.

Trova Sacripante, e la prende per guida.
2. 38.

Di nuovo fuggendo, scontra un romito, che s'innamora di lei, 2, 12.

Per incanto del romito è trasportata per

Dd 4

mare in un deserto, dove è tentata da lui. 8. 30.

Presa dormendo da corsari dell'isola d' Ebuda. 8. 61.

Esposta per cibo dell'orca. 10. 94.

Liberata da Ruggiero. 10. 107.:

Ricupera il suo anello, che sa vani gl'incanti. ivi.

Fugge da Ruggiero che vuole violarla.

Entra nel palazzo d'Atlante, dove si mostra a Sacripante, Ferran, ed Orlando. 12, 26.

Toglie di scherzo l'elmo d'Orlando. 12.52. Sopraggiunta da Ferrad, gli lascia l'elmo. 12.58.

Prende la via d'oriente. 12. 65.

Risana Medoro serito e lo sposa. 19.20. Da ad un pastor il cerchio aureo donato-

gli da Orlando. 19. 40.

Sopraggiunta da Orlando pazzo, appena da lui ne scampa. 29. 61.

Aquilante, sa battaglia con Orrilo. 15. 67. Va in Gerusalemme con Astolso. 25. 92. Parte da Gerusalemme per trovar Grisone. 18. 72.

Fra via incontra Martano con Origille e li mena legati a Damasco. 18. 76.

Cade per man d'Astolfo. 18. 318.

Ha fortuna in mare con Marfisa, Astolfo, e Sansonetto. 19. 43.

Son gettati al porto d'Alessandria, e quindi tratti nella città dalle semmine omicide. 10. 57.

E fatto prigione al castello di Pinabello.

Intende da Fiordiligi la pazzia d'Orlando. 31. 42.

Va insieme con Rinaldo al campo, e rompono i Mori. 31. 52.

Argalia, sua ombra parla con Ferraù. 1.29.
Ariodante, amante di Ginevra. 5.18. e segg.
Va coll'esercito d'Inghilterra, e con Rinaldo in Francia. 10.75.

Astolfo, trasformato in mirto da Alcina.

Tornato nella prima forma, ricupera la lancia d'oro, e sull'ippogrifo si conduce a Logistilla: 8. 18.

Ammaestrato da Logistilla, che gli dà un libretto ed un corno maraviglioso, si parte su una galea, dove Andronica gli dà notizia della moderna navigazione. 15. 10.

Virtu del suo corno contra Caligorante.

Combatte con Orrilo, e l'accide. 29. 22.

Visita Terra santa. 28. 92.

Inviatosi con Sansanosto verso Damasco, s'accampagna con Marsisa. 18. 96.

Abbatte Grifone ed Aquilante. 18. 118. S'invia verso Francia co'suoi compagni. 18. 112.

Per fortuna è trasportato nell'isola delle femmine omicide. 19. 54.

Libera se e i compagni dalle femmine omicida. 20. 88.

Torna in Inghilterra, 22, 10,

Distrugge l'incantato palazzo d'Atlante; e vi trava l'ippogrifo. 22. 21.

Lascia Rabicano a Bradamante, e ve a volo sull'ippogrifo. 23, 21.

Scorre molto paesa, giunge in Etiopia dal Prete Gianni, e discascia le Arpie.

Discende all'inferno. 34, 6.

Ascende al paradiso terrestre, dove oltre molte cose trova in un' ampolla il senno d'Orlando. 38. 24.

Discoso dal paradiso, risorna il perduto luma al Prete Gianni, rinchiude il vento nell'utre, converte i sassi in cavalli, e poi scorte l'Africa con un esercito di Nubiani. 38. 24.

Rompe gli africani, scambia Bucifar con Dudone, e converse le frondi in legni, il manda con grande armata in Francia. 30. AI.

Risana Orlando dalla parria colla virtà dell' ampalla. 39. 57.

Espugna Biserta per consiglio d' Orlando. 40. I4.

Dopo la vittoria rimanda i Nubiani ne! lor paesi, ed egli torna in Francia. 44. IQ.

Atlante, va rubando le belle donne, 2. 38. Combatte con Gradasso e Ruggiero. 2. 48. Combatte con Bradamante, e refta suo prigione. 4. 28.

Disfà il suo castello. 4. 38.

In forma di Bradamante si mostra a Ruggiero. 11. 19.

In sembiança d'Angelica e di Bradamante trae nell'incantato albergo Orlando, Ruggiero, ed altri cavalieri. 12. s.

Fugge da Astolfo che distrugge il suo pa-

lazzo incantato. 22. 21.

Dopo la morse, col suo spirito divide la pugna di Ruggiero e Marfisa, mostrando come gli sia sarella. 36. 19.

Bardino, balio di Brandimarte. 39. 40. Piange nella morte di Brandimarte. 43: 168.

Beatrice, madre di Bradamante. 44. 72.

Bireno, innamorato d' Olimpia. 9. 22.

E' liberato di prigione. 9. 81.

•

Sposa Olimpia, è disfatto dello stato, e pri-. vato di vita dal re Oberto. 11. 79.

Bradamante, cercando Ruggiero s' incontra in Pinabello, dal quale tradita cade nella grotta. 2. 33.

Condotta da Melissa alla sepoltura di Mer-· lino, dove le mostra le immagini de suoi discendenti. 3. 10.

Ritrova Brunello. 3. 75.

Prende Brunello per guida, e gli toglie ? anello . lasciandolo legato ad un arbore. 4. 9.

Combatte con Atlante, distrugge il suo castello, e libera Ruggiero cogli altri prigioni. 4. 28.

· Scomparso Ruggiero, dolente seco ne mena Frontino per serbarglielo. 4. 48.

Sapendo che Ruggiero è in poter d'Alcina, dà l'anello a Melissa, perchè lo liberi. 7.45.

S' invia per liberar Ruggiero nel palazzo d' Atlante, 'e cade nel medesimo errore. Ig. 79.

Uscita dal palazzo d'Atlante, riconosce Ruggiero, e si fanno maravigliosa sessa. 28. 21.

Riconosce Pinabello, e l'uccide. 22. 73.

Perduto Ruggiero, capita inavveduta a Montalbano, donde per una cameriera gli

manda Frontino. 23. 27.

Si lamenta che passato il termine, Ruggiero non viene; poi divenutane gelosa, come disperata si mette in via. 32. 37.

Abbatte i tre re, che si erano vantati di riportar di Francia lo scudo d'oro alla regina d'Islanda. 32. 75.

Giudicata più bella d' Ullania. 32. 98.

Di nuovo abbatte i tre re. 33. 69.

Condotta da Fiordiligi al ponte di Rodomonte, gioftra con lui, e l'abbatte. 35.40.

Pervenuta in Arli, manda Frontino a Ruggiero, e lo sfida. 35. 59.

Abbatte Serpentino, Grandonio e Ferral . 35. 67.

Abbatte Marfisa, e sdegnosa sprona il cavallo contra Ruggiero; poi rappacificata si riduce con lui in luogo solitario, dove sopraggiungendo Marfisa, di nuovo combatte con lei. 36. 20.

Insieme con Marsisa prende la terra di Marganorre, incrudelito contra il lor sesso, dandolo in potere delle sue nemiche, e statuendovi nuove leggi 37. 99.

S'affligge della battaglia di suo fratello e di Ruggiero. 38. 70.

Siegue Agramante per ucciderlo. 39.61.
Manda una sua cameriera a confortar Ruggiero. 44.60.

Chiede a Carlo, che niuno le sia marito, se di lei non si dimostra più sorte. 47. 7°. Combatte con Ruggiero, credendo ch'e' susse se Leone. 45. 71.

Data per moglie a Ruggiero. 46. 73. Brandimarte, fa ogni sforzo per difender Parigi. 27. 33.

Abbraccia la sua Fiordiligi, dalla quale intende la pazzia d'Orlando. 31. 61.

In cerca d'Orlando combatte con Rodomonte al ponte, e vi riman prigione. 31. 61. Liberato da Afolfo con altri prigioni. 39. 33.

Ritrova la sua Fiordiligi. 39. 38.

Intende la morte del padre, ed è chiamato al regno, ma non vuol lasciar Orlando nella guerra africana. 39. 62.

Solo d'un salto si getta in Biserta. 40. 25. Eletto per compagno da Orlando nella singolar battaglia. 40. 58.

Uccifo da Gradasso. 41. 101.

Seppelliso da Orlando con gran pompa.
43. 176.

Branzardo, vicere d'Agramante in Biserta.

Brunello, s'offre a Bradamante per guida, la qual gli toglie l'anello, e lo lega ad un arbore. 4. 9.

Preso da Marsisa, e venuto in disgrazia ad Agramante. 27. 89.

Liberato da Marfisa, di subito su satto impiccare da Agramante. 32. 8. sucisaro dell'Algazera in Biserta. 38. 35.

Cagione, della infuperabile vita d'Orrilo.

Ora dell'odio, ora dell'amore di Rinaldo verso Angelica. 2. 78.

Caligorante, gigante. 15. 43.

Carlo imperador di Francia. 1. 5.

Manda Rinaldo in Inghilterra. 2. 26.

Sostiene l'assedio in Parigi. 14. 68.

Esoria le sue genti contra Rodomonte.

Va contro Rodomente. 17. 16.

E rotto di nuovo, e assediato in Parigi.

Esce a giurare i passi con Agramante. 38. 81.

Fa il bando a domanda di Bradamante:

Cimosco, inventore dell'archibuso. 9. 67.

Cloridano, con Medoro uscito dagli alloggiamenti per trovare il corpo di Dardinello, uccide molti cristiani che dormono. 18.171.

E ucciso da un cavalier di Zerbino. 19. 15.

Condizioni, poste tra Carlo e Agramante nel duello tra Ruggiero e Rinaldo. 38. 83.

Configlio dell' Ariosto alle giovani. 10. 5. Costume delle semmine omicide. 19. 57.

Coccodrillo, e sua natura. 15. 68.

D

Dardinello, uccide Lurcanio. 18. 54. E' uccifo da Rinaldo. 18. 152.

Descrizione del castello d'Atlante. 4. 7.

Dell' ippagrifo . 4. 18.

D' una fonte. 2. 34.

Dell'arca di Merlino. 3. 14.

Del luogo dove discese Ruggiero coll'ippogrifo. 6. 21.

Delle bellezze d'Alcina. 7. 11.

Della sua bruttezza. 7. 73.

Dell' archibuso. 9. 28.

Della fortezza del paese di Logistilla.

Delle genti mandate dal re di Scozia in ajuto di Carlo. 10. 77.

Delle bellezze d'Olimpia. 11.65.

Della spelonca dove Orlando trovò Isabella . 12. 90.

Della primavera. 11. 82.

Della discordia. 14. 81.

Della fraude. 14. 87.

Delle arpie. 33. 120.

Della casa del sonno. 14. 92.

Di Parigi. 14. 104.

Della grandezza del Cairo. 15. 63.

Di Damasco. 17. 18.

Della prosapia di casa d'Este. 3. 17. e

segg.

D'uno edificio, nel quale l'Ariosto sotto eerte immagini loda alcuni scrittori del suo tempo, e le donne da lor celebrate.

Tra queste pone la sua e se medesimo, tacendo modestamente il nome. 42. 73. e seg.

Della schiera di savalieri, dame, e letterati, che l'Ariosto immagina congratularsi con lui per esser giunto al sine del suo poema. 46. 2. e segg.

D' una burrasca di mare. 18. 142, e segg.

D' altra . 41. 8. e fegg.

Del paradiso terrestre. 34. 48.

Descrizione e virtà dello scudo incantato d' Atlante. 2. 56.

Orl. furiofo . T. V.

Ee

Difesa delle donne. 38. 78.

Danno dell' artiglierie. 11, 26.

Discordia fra Rodomonte, Ruggiero, Gradasso, Mandricardo, e aleri, per la quale la vittoria d'Agramante è interrotta. 27. 40.

Doralice, mostra d'aver più caro Mandricar. do di Radomonte; per la che egli sdegnato & parte. 27. 197.

Prega Mandricardo che non combatta con Ruggiero. 30. 29.

Dudone, riscattato da Astolfo. 39. 24.

Duello di Ruggiero e Mandricardo, 39.44-

Di Rinaldo e Ruggiero. 38. 87.

Di Bradamante e Ruggiero, creduto Leone. 45. 72.

Di Ruggiero e Rodomonte. 46. 115.

Esortazione ai principi cristiani alla liberazione del sepolcro di Cristo. 17. 74.

Espugnazione di Parigi. 24. 108.

Ferrau, giura di non voler portar altro elmo, che quello d'Orlando. z. 30.

Trovato l'elmo d'Orlando ritorna al campo. 12. 59.

Finzione dell' Ariofto in lode d' Isabella. 29. 26.

Fiordiligi, raceonta a Rinaldo la pazzia d'Orlando. 31. 42.

Trovato Brandimarte, lo mena al campo, dov'egli riman prigione. 31. 45.

Timida della futura pugna di Brandimarte. 41. 33.

Dopo una dolorosa vita se ne muore.
43. 185.

Funerali di Brandimarte, 43. 175.

Gabrina, in abito giovanile. 20. 115.

Dà d'Isabella a Zerbino falsa informazione. 20. 140.

Toglie al morto Pinabello un ricco cinto, e giunge con Zerbino al castello del detto. 23. 42.

E' impiccata da Odorico. 24. 45.

Gelosia. 31. 1.

Gradasso, trovato Bajardo, senza osservar il patto, se lo prende, e salito in una galea sa pensiero di passar nel suo regno.

Spinto dalla fortuna nell'isola di Lipadusa, sopravvenendo Agramante lo racconsola, e si dispongono a combattere a corpo a corpo con Orlando e altri due. 40, 46.

Uccide Brandimarte. 41. 101.

E ucciso da Orlando. 42. 11.

Grisone, si parte da Aquilante per trovate Origille. 15. 105.

In Damasco vince la giostra. 27. 204. Tradito da Martano. 27. 220.

Slegato, fa maravigliose prodezze. 18. 3.

Preso al castel di Pinabello. 20. 104.

Grotta e sepolero di Merlino. 3. 7.

Guidon Selvaggio, combatte con Rinaldo, e conosciutolo per fratello, va insieme a Parigi. 21. 13.

Dà di se e del suo nome notizia a Marsisa e a compagni. 20. 7.

#### I

Impresa di Rodomonte usata nella sua bandiera. 14. 114.

Intelletto umano in quante guise si prende.

Ippalca, narra a Ruggiero come Rodomonte le avea volto Frontino. 26. 63.

Presenta a Bradamante la lettera di Ruggiero. 30. 78.

Iroldo, al castello d'Atlante. 4. 40.

Isabella, disperata per la morte di Zerbino, ¿ sopraggiunta da un eremita, che la conduce ad un monastero col corpo in una cassa del morto Zerbino. 28. 95. Sua astuzia, perche Rodomonte le tagli la tefta, 29. 25.

Lamento di Angelica portata dal demonio nel mare. 8. 40.

Di Bradamante. 30. 82.

Della detta, per gelosia di Ruggiero. 32. 35.

Della detta, veggendosi turbar le nozze con Ruggiero. 44. 40.

Della detta, credendo che quello da cui resto vinta, fosse Leone. 45. 97.

Di Fiordiligi, avvedutasi della morte di Brandimarte. 43. 158.

Di Olimpia. 10. 25.

Di Orlando . 8. 72.

Del detto, sopra il corpo di Brandimarte. 43. I70.

Di Sacripante. 1. 40.

Legge di Scozia, la quale dannava a morte ciascuna donna, che con un suo amante fosse trovata. 4. 58.

Leone, innamorato del valor di Ruggiero, occultamente lo cava di prigione, e appresso se lo tiene. 46. 40.

Udito il bando di Carlo, per lo quale a chi volea esser marito di Bradamante, bisognava che seco combattesse, induce

Ruggiero a ptender in suo cambio questa battaglia; ed egli per l'obbligo che conosce d'avergli, volentieri l'accetta. 45.53.

Accettato il partito di Marfisa, cercando il non conosciuto Ruggiero, infine per opera di Melissa presso alla morte nel deserto lo trova; ed inteso lui essere il suo rivale, di tanta cortessa maravigliandos, Bradamante gli cede. 46. 21.

Appresenta a Carlo Magno Ruggiero; e Bradamante gli è concessa per moglie. 46. 52.

Lettera di Bradamante mandata a Ruggiero.

Liberazion d'Orlando e d'altri cavalieri nel palazzo d'Atlante per virtù dell'anello di Angelica. 12. 29.

Lode e virtà di Logistilla. 10. 45.

Di alcuni principi, le cui immagini finge l'Ariosto che fussero intagliate in una delle fonti di Merlino.

Di alcuni antichi e moderni pittori. 33. z.

D'Ippolito da Este. 35. 8.

D'alcuni Scrittori a commendazione delle donne. 37. 8.

Di Ferrara. 43. 55.

Del card. Ippolito da Ferrara, di cui in

un padiglione si legge la virtuosa vita. 46. 86.

Logistilla, ammaestra Ruggiero per reggere l' Ippogrifo. 10. 67.

M

Malagigi, liberato. 26. 26.

Informa Rinaldo del successo d' Angelica.

42. 34.

Mandricardo, inteso che le sue squadre son quasi distrutte du Orlando, desideroso di combatter seco non lo conoscendo, per trovarlo si pone in cammino. 14. 32.

A molti armati toglie Doralice, e confortandola, se la sa amica. 14. 41.

Sfida Orlando, e seco combatte. 23. 76. Combatte con Rodomonte per Doralice.

24. 99.

ŧ

Pensando di guadagnar Marfisa, abbatte i suoi compagni. 26. 71.

Sua morte. 30. 67.

Marsia, accompagnatas con Astolfo e Sanfonetto, va insieme alla giostra in Damasco. 18. 102.

Conosciute l'arme che le surono tolte da Brunello, le toglie, e turbando la giostra combatte. 18. 108.

Di dieci ne uccide nove; poi combattendo coll'ultimo, nè'l potendo vinceré,intende lui esser Guidon Selvaggio. 19.80.

Parte da Astolfo e da compagni. 20. 102.

Prende la disesa di Gabrina, spoglia la donna di Pinabello, e veste di quei panni la vecchia. 20. 115.

Abbatte Zerbino. 20. 126

Insieme con Bradamante presentatasi a Carlo, onorevolmente è battezzata. 38.10.

Margannorre . 37. 38.

Martano, tolte l'arme e l'insegna di Grisone, si sa credere vincitor della giostra. 17. 110.

E preso con Origille da Aquilante, e condannato l'una a prigione, e l'altro ad esser frustato. 18. 92.

Melissa, mostra a Bradamante le immagini de' suoi discendenti. 1. 23.

Informa Bradamante del modo per liberar Ruggiero. 3. 66.

Per viril dell'anello sa conoscere a Ruggiero le bellezze sinte di Alcina. 7. 70.

Infruisce Bradamante per liberar Ruggiero dall'incanto d'Atlante, e le dà notizia d'alcuni suoi discendenti. 13. 48.

Sotto forma di Rodomonte disturba le condizioni del duello tra Ruggiero e Rinaldo, dal che segue la total rotta d'Agramante. 39.4. Morte di Cimosco. 9. 80.

Di Zerbino . 24. 85.

Mostra delle genti d'arme di Marsilio e d'Agramante. 14. 11.

N

Norandino, vedendo le prodezze di Grifone, gli perdona, ed inteso da lui il tradimento di Martano, l'onora, e lo sa medicare. 18. 59.

Per onorar Grifone fa bandire in Damasco una giostra. 18. 95.

Inteso da Marsisa l'arme esser sue, le concede, e seco si pacifica. 18. 127.

Novella di Anselmo dottore. 43. 72.

D' Argia. 43. 87.

D' Astolfo re de Longobardi. 28. 4.

Di Ginevra. s. 12.

Di Giocondo. 28. 7.

Di Lidia . 34. 11.

Di Lucina e dell' orco . 17. 29.

Dell'orca. 8. 51.

D' Isabella . 13. 2.

Di Falanto e delle femmine omicide.

Di Gabrina. 21..12.

Di Ricciardetto e Fiordispina. 25. 50.

Di Clodione e Tristano. 32. 82.

Di Drusilla e Marganorre. 37. 43.

E e s

Di Melissa. 43. 21. D' Adonio . 43. 74.

Olimpia, lasciata da Birreno in un'isola. IO. 20.

Esposta all'orca. II. 33.

Oliviero, liberato da Dudone. 39. 33.

All' assalto di Biserta. 40. 21.

All'abbattimento a tre a tre nell'isola di Lipadusa. 41. 68.

Allo scoglio dell'eremita, che battezzò Ruggiero, e risand lui. 43. 186. e segg.

In Francia con Orlando, Rinaldo, ed altri. 44. 26.

Origidle. 15. 101.

Orrilo mostro. 15. 65.

Orlando, con nuove insegne parte incognito da Parigi. 8. 91.

Avuta notizia del costume d'Ebuda, temendo della presa d'Angelica, s'imbarca per andare in quell'isola. 9. 12.

Ucciso Cimosco, rimette Olimpia nel suo stato . 9. 86.

Getta l'archibugio nel mare. 9.91.

Uccide l'orca. 11. 43.

Libera Olimpia esposta per cibo all'orca.

11. 45. Caduto nell' error d'Aslante. 12. 8. Fa prodezze contro due squadre di Saracini. 12. 69.

Libera Zerbino dalla morte, e gli rende Isabella. 23. 62.

Intesa la nuova d'Angelica e di Medoro, dopo molti travagli diventa pazzo.

23. 121.

Capitato al ponte di Rodomonte, e seco pugnando, ambi cadono in acqua, 20.40.

Sue pazzie. 29. 51.

Ritorna Savio. 39. 60.

Uccide Agramante. 42. 8.

Uccide Gradasso . 42. 11.

Torna vittorioso in Parigi co' compagni.

P

Padiglione maraviglioso, il quale Melissa per onorar Bradamante sece togliere da demonj a Costantino. 46. 77.

Pinabello, trovato da Bradamante, la informa del castello d'Atlante, narrandole la rapina, che il mago avea fatto della sua donna. 2. 37.

Abbattuto da Marfisa. 20. 215.

Polinesso, è ucciso da Rinalda. s. 88.

Prasiido, al castello d'Atlante. 4. 40.
Al palagio d'Atlante. 22. 20.

Ricciardetto, liberato da Ruggiero. 25. 8.

Rinaldo, mandato da Carlo in Inghilterra a dimandar foccorfo al re. 2. 26.

S'offre al re di Scozia di combattere per l'innocenza di Ginevra. s. 86.

Giunto a Parigi esorta i suoi a combattere. 16. 31.

Per cercare Angelica abbandona la difesa di Parigi. 27. 8.

Rompe il campo d'Agramante, e vittorioso è ssidato a battaglia da Gradasso, la quale è disturbata da un Moro. 31.89.

· Liberato dal mostro si pone in cammino, e s'imbarca per trovarsi in Lipadusa alla battaglia con Orlando. 42. 57.

Giunto a Lipadusa, si rallegra della vittoria con Orlando. 43. 150.

Rocca di Tristano. 32. 65.

Rodomonte, dentro Parigi. 16. 19.

Uscito di Parigi, intende da un nano la presa di Doralice, onde pieno di gelosia cerca Mandricardo. 18.28.

Toglie ad Ippalca il caval di Ruggiero.23.35.

Differisce la pugna con Mandricardo, e
per soccorrere il campo ne vanno insteme. 24. 113.

Con Marfisa, Ruggiero, e Mandricardo arrivato al campo, rompe le genti di Carlo, e le costringe a ritirarsi in Parigi. 27. 30.

Abbattendoss in Isabella, e di lei innamoratoss, le impedisce il suo pietoso discgno. 28. 109.

Uccide l'eremita, ch'era al governo d'Isabella: 29. 6,

Riscaldato dal vino, per sar la prova dell' acqua preziosa, uccide Isabella. 29.22.

Giunto d'improvviso alla mensa reale, quivi ssida Ruggiero a combattere. 46.205.

E ucciso da Ruggiero. 46. in fine.

Ruggiero, levato in aria, e via portato dall' Ippogrifo. 4. 46.

Invitato da due donne, si lascia condurre nella cistà d'Alcina. 6. 70.

Volendo andarsi a Logistilla, è impedito da alcuni mostri. 6. 60.

Abbate Erifilla. 7. 6.

Collo scudo vinti i ministri d'Alcina, va a Logistilla. 8. 11.

Sbrigatosi dalle donzelle d'Alcina, sopra una galea arriva a Logistilla. 20.43.

Per viriù dello scudo libera Angelica.

10. 110. Si lamenta della scortessa d'Angelica. 11.8. Credendo di soccorrere Bradamante, è condotto nell'albergo d'Atlante. 11. 17.

Combattendo con tutti i cavalieri di Pinabello, per virtù dello scudo riman vincitore, e lo getta in un pozzo. 22. 67.

Libera Ricciardetto dal fuoco. 25. 17.

Con Marsisa libera Malagigi e Viviano dalle mani de' Maganzesi. 26. 26.

Condotto da Ippalca dov'era Rodomonte, feco per Frontino combatte. 26. 117.

Parte da Bradamante, promettendo tornare a lei per la prima occasione. 36.83.

Combattendo con Dudone, lo vince, e liberati i sette re, sa seco pensiero d'andare in Africa, ed entrato in un legno, quello è sommerso dalla sortuna. 41. 4. Teme d'affogarsi; sa voto di battezzarsi.

e salvo al lido perviene. 41. 47.

Da un eremita ammaestrato nella fede, e da lui battezzato, resta instrutto di alcuni suoi discendenti. 41.56.

Con animo di uccider Leone, partito con nuove infegne da Parigi, alla Sava incontrandosi nell'efercito di Costantino, in favor de Bulgari, lo rompe e fracaffa. 44. 76.

Preso a Novengrado. 45. 5.

Vincitore di Bradamante, va in un deserto, e quivi delibera di morire. 45.85. Uccide Rodomonte. 46. 140.

S

Sacripante, è battuto da Bradamante. 1.62. Fatto prigione di Rodomonte. 35.54. Sansonetto, in Gerusalemme e in Damasco. 18.97.

Alle donne omicide. 19. 59.

Al castel di Pinabello. 22. 52.

Al soccorso di Parigi. 31. 51.

In Africa, ov' è all'espugnazion di Biseria, e in Africa l'Ariosto lo lascia. 39.30.

Sepoltura d'Isabella e Zerbino, fatta fare da Rodomonte che vi sta alla guardia. 29. 31.

Sobrino, è medicato per opera d'Orlando.

E' battezzato dall' eremita. 43. 194.

Sogno d'Orlando, a cui parea di perder Angelica. 8.80.

Sogno di Fiordiligi la notte innanzi, che Brandimarte avea a combattere. 43. 255.

Statura ed effigie di Brunello. 3. 72.

v

Valerio Gianfrancesco, gentiluomo di Venezia, instrutto nei raggiri donneschi. 27. 137.

Vaso posto dinanzi a Rinaldo, del quale chiun-

que sa prova, conosco se la moglie de casta, o no. 42. 102.

Viviano. 26. 38.

Ullania, dà di se notizia a Bradamante, de tre re, e dello scudo d'oro. 32. 50.

Trovata da Bradamante e da Marssa, insieme con altre donne, colle vesti un potroppo scorciate. 37. 28.

Z

Zerbino, combattendo mostra gran viriù.
16. 19.

Sdegnato contra il cavaliero, che ferì Medoro. 19. 13.

Battuto da Marfifa, è cofretto a pigliar la difesa di Gabrina. 20. 126.

Ferisce Ermonide d'Olanda, il quale narra le scelleragini di Gabrina. 21. 10.

Dà ad Oderico per punizione la difesa, e custodia di Gabrina; ed egli la impicça. 24. 40.

Ferito a morte da Mandricardo. 24. 70. Sentendos venir meno, conforta Isabella. 24. 83.

Fine dell' indice delle materie del Furioso. L'Ariosto dopo Dante è degno d'esser dissinto. Ho trovato nell'edizione di Birmigham del Baskerville un indice delle materie principali. Qui l'ho trascritto, con qualche innovazione. Al supersiuo ho sostituito il necessario. Ora vi do un secondo indice delle similitudini, fatica utile ai giovani singolarmente.

## INDICE

Delle similitudini contenute nel Furioso.

Imilitudine della rosa. C. I. S. 44.

Dell'acqua ch'esce dal vaso. 23. 113.

D'una capriola. I. 34.

Di torrenti gonsi. 34. 14.

Di biscia vista da un pastore. 42. 7.

D'orso menato per le siere. 11. 49.

Di lionessa e toro chiusi in gabbia. 18.

14. 15.

Di due cani alle prese. 2. 5.

D'orsa cui mancano i sigli. 19. 7.

D'un mastino seroce. 46. 138.

Di nuvola densa. 11. 35.

. Di cacciatore: 9. 73. 74. Della mosca col mastino. 16. 105. Dell'aquila colla biscia. 10. 101. Del fulmine che cade: 9. 18. Del leone affamato. 18. 178. Dell'agricoltore shalordito. 1. 65. Del cane col porco. 24. 62. Della canna arida. 14. 48. Del villan che ripara il fiume. 26. 111. Del fior reciso dul vomero. 18. 173. Del torrente or gonfio or asciutto. 37. 110. Del toro infuriato. 18. 19. Del toro allacciato all'improvviso. 11.42. Della lepre cercata. 12. 87. Del porco preso da orso o lupo. 12. 67. Del foco appiccatos all'improvviso. 20.89. Di ceppo che stride al foco. 6. 27. Di nevi disciolte. 36. 40. Di tigre arrabbiata. 18. 35. Di levriere che insegue la fiera. 39. 10. Di mar tempestofo. 40. 29. Del Pò disarginato. 40. 31.

### IL FINE.

Alcuni Libri che si trovano nel Negozio Zatta, e Figli.

ERRARI P. Josephi Antonii. Theologia Scholastico-Critico-Historico - Dogmatica ad mentem subtilissimi Magistri, & Doctoris Mariani Joannis Dunsii Scoti. Editio II. absolutissima, in tres Tomos distributa. in 4. FLEURY A. Claudio. Disciplina populi Dei in Novo Testamento ex Scripturis sacris & prophanis collecta cum multis additamentis Ab. Francis. A. Zacharia. 4. Tom. 3. cum Figuris. 1782. HORVAT Jo: Baptistæ. Elementa Matheseos, Geometriæ, Algebræ, Fisicæ Generalis, & Particularis cum multis additamentis illustrata. 8. Tom. 4. cum tabulis æneis. 1783. Ejusdem. Institutiones Logicæ & Metaphysicæ. 8. Tom. 2. 1783. IDEE Filosofiche per la Educazione di Real Principe . 8. L. delle MIRABILI virtú della China' China con la maniera di servirsene in qualunque sorte di febbre e complessione, con un'aggiunta d'un nuovo metodo del Sig. Baron di Wansvieten. 12. 1785.

MURATORI Lodovico Antonio.

Della forza della Fantasia, 8. L. 2:...

Fu corretto, e ricorretto dagli Abati Allegrini e Garlatto, Pubblici Correttori, dall' Illustriss. Sig. Abate C., e dal Pubblico Sopraintenden. te alle correzioni.

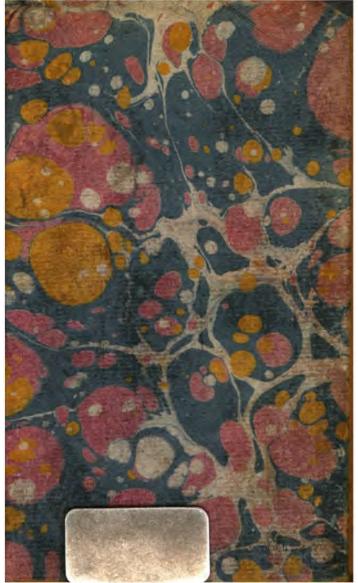

